



PROS OS







## TRAGEDIE

DI

## GIOVANNI BATTISTA NICCOLINI

FIORENTINO

Tom. II.

CAPOLAGO
TIPOGRAFIA ELVETICA
M.DCCC,NXNI.

Digitized by the Internet Archive in 2018 with funding from Getty Research Institute

# MEDEA

Sit Medea ferox invictaque.

Horat.

## PERSONAGGI

MEDEA
GIASONE
CREONTE
RODOPE confidente di Medea
Adrasto confidente di Giasone
Due figli di Medea uno maggiore, l'altro minore.
Popolo.

La scena é nell'atrio della reggia di Creonte: da una parte sono le stanze di Medea, nel fondo un tempio.



## MEDEA

## ATTO PRIMO

## SCENA PRIMA

MEDEA e RODOPE.

#### MEDEA

Rodore, che mai dici? osa Giasone
Abbandonarmi, e crede
Dopo il tradito regno,
Dopo il german trafitto,
Che a Medea non rimanga altro delitto?

Menzognera la fama Io bramcrei; tu saggia ad ogni evento L'alma prepara, e nel silenzio ascondi L'angoscie tue.

#### MEDEA

Dunque vorrai ch'io resti
In questa pena amara
Come vittima muta innanzi all'ara?
Tremi l'empio Giason, tremi, che appieno
Non conosce Medea; sul Fasi Amore
Già guidava ai misfatti
Questa tremante destra; or nella reggia,

Che in siamme andrà, sulla rivale indegna Vegga le colpe che il suror m'insegna.

RODOPE

Frenati, ancor non venne L'ora della vendetta.

MEDEA

È poca l'ira allor che tempo aspetta. Saranno in mia difesa Arte, valor, ragione, Tutti gli Dei che spergiurò Giasone.

RODOPE

Di consigli capace Il tuo dolor non è?

MEDEA

Che ad altra in braccio
Io lo miri tranquilla, io stessa appresti
All'imeneo le faci?.. Alt no; s'uccida...
Oime! dove mi guida
La mia gelosa rabbia! Ei che mi costa
Tanti rischi e delitti...
Ei viva all'amor mio; pera Creente.

RODOPE

Vano è, Medea, senza il poter, lo sdegno. Armi non hai, nè regno; Sola, proscritta, fuggitiva e rea... Fra tanti mali che riman?

MEDEA

Medea.

RODOPE

A disperata amante
Tutto par lieve. Or tu non sai che cinte
Noi siam d'armate squadre,
Ch'è re Creonte?

MEDEA

E re non era il padre?

Odi; fin dalla cuna io già t'accolsi
Fra queste braccia, e di lontano esiglio
Teco lieta divisi i lunghi affanni;
Me rendon saggia e le sventure, e gli anni:
Lascia che di Giasone io prima esplori
Gli occulti sensi, e gli rammenti io stessa
Quanto oprasti per lui, che io lo trasporti
Col pensiero sul Fasi, e gli richiami
Nell'attonita mente
Le passate vicende, i suoi perigli,
E la prole comune...

È vero . . . ha figli.

Vanne, qui giunge.

SCENA II.

GIASONE e RODOPE.

RODOPE

E spento

In Giason io vedrò l'ardore antico?
Ai miseri un amico
Più non rimane! e l'amistà, la fede
Nome vano sarà!... Signor perdona:
Così Medea nel dolor suo ragiona.

GIASONE

Quanto deggio a Medea Io ben conosco, e coll'amor contrasto: Ma che mi giova? Acasto, Figlio sdegnato e re, l'armi raduna, Ed a punir s'appresta L'empia che armò del parricida acciaro Alle credule figlie il braccio ignaro.

RODOPE

Ma dell'inulto padre
Promesso all'ombra era di Pelia il sangue;
Alfin Giasone ottenne
Su re malvagio dell'antiche offese
Aspettata vendetta.

GIASONE

Ei non la chiese.

Io so punir col brando
I mici nemici; e patria, e regno, e fama
Allor perdè. Quelle innocenti figlie,
Che la pietà facca crudeli, io veggo
Colle mani di sangue ancor fumanti
Unir le palpitanti
Membra del padre entro la tomba: irato
Nell'attonita reggia accorre il volgo,
E per l'atroce inganno
Dimentica nel padre il re tiranno.

RODOPE

Non è qui loco alle rampogne; udirle Dovea Tessaglia, e non Corinto.

GIASONE

All' empia

Mi congiunse la fuga; Se tacqui ne<mark>l d</mark>olore, Fu cagion del silenzio il solo orrore.

RODOPE

Colla mente sul Fasi Giason ritorni, allor che in lui rivolte Dei minacciosi tori L'ire vedeva, e sui mavorzi campi Sorger la polve, e fra la polve i lampi; Quando coi lumi intenti Or al padre, or a lui, tremante-e rea De'suoi veleni dubitò Medea. Ma se obliar tu vuoi Giasone i rischi tuoi - rammenta almeno Le tue promesse, quando l'aureo vello Nell'atra notte fiammeggiar vedesti; Ti giuro, a lei dicesti, Per l' ora del periglio, Per questo cielo, eterna La mia fede sarà; se questo dono Io dimentico, e te, l'arte m'opprima, Onde tu mi soccorri; allor mi rendi Ai già vinti perigli, ed altre fiamme Trovi all'ingrato il tuo furore. Udia Giove quei detti, e scrisse La pena che accompagna i patti infranti, L' Erinni avvezza a vendicar gli amanti.

Poichè gli antichi casi
Di rammentar ti giova, odili; in essi
È la discolpa mia. Negar nol voglio,
Amai Medea: ma quando
Incrudelì nelle fraterne membra,
E con nuovo delitto
Trattenne il corso del furor paterno
Dal mio seno atterrito amor fuggia.
Io paventai gli amplessi,
E soffersi tremando i baci istessi.
Sulle comuni piume

Sonni tranquilli io non conosco, e sempre Con mille furie intorno Fra l'orror della notte invoco il giorno.

RODOPE

Fu da' tuoi fatti oppressa; ella non era Nata al delitto; ella recar dovea A marito stranier dote di morte; Ma un fallo sol tentava Utile a se? Rimproverarle ardisci Fuga, rapine, abbandonato padre, Patria tradita, il suo german trafitto, Tu, che sei prezzo d'ogni suo delitto?

GIASONE

Vanne; non è Giasone Servili oltraggi a sostenere usato; E si muta in furore il mio disprezzo.

RODOPE

Or dunque all'infelice Donna di Colco io che dirò?

GIASONE

Dirai

Che serva ai fati, che d'Acasto all'ire-La sottrarrò; ma ricusar non posso Io gli offerti imenei; che un giorno io spero E genitore, e sposo Dai lunghi error riposo; Dille che i nodi dalla colpa orditi Necessità recide...

RODOPE

No: delitto più grande i rei divide.

### SCENA III.

GIASONE solo.

Feroce augurio! di terror segreto M'empion quei detti. Oh quale Fia di Medea lo sdegno, Se nel dolor s'accresce il noto ingegno!

## SCENA IV.

CREONTE e GIASONE.

CREONTE

Volgea le squadre Acasto Verso Corinto, che del mio rifiuto Ira il vincea; pur dell'ospizio antico Memore, invia nunzio novello, e l'armi Ed il furor sospende Qual folgore che tuona e non discende.

GIASONE

Ma che mai chiede?

CREONTE

Or nel dolore è giusto,

E da Medea Giason distingue.

GIASONE

E puoi ...

CREONTE

Per me su i figli estinti Madre non pianse; de' soggetti miei Sacri mi sono i di: col solo aspetto Contamina la reggia; in ogni vena Gelido scorre alla mia figlia il sangue, Quando costei rimira, E l'acr teme che Medea respira.

GIASONE

Non è vano il timor: ma i fati suoi Tu raddolcisci; ancor per essa imploro La tua regal clemenza.

CREONTE

Ed' io d' Acasto,

Sol tua mercè, lei non consegno all'armi. È necessario, è giusto
L'esiglio di colei; condanno invano
I terror di Creusa; eppure anch'io
Della feroce donna
Fremo alla vista, ed ho presenti ognora
E le sue colpe, e l'arti sue; confine
Al mio timor non vedo
Se può quant'odia. Non la miri il nuovo
Sole in Corinto. Del felice Imene
L'ora s'affretti; ad annunziarlo io volo
Al popolo, alle squadre.

GIASONE

Pensa, o signor, che de' miei figli è madre.

### SCENA V.

GIASONE solo.

Gloria, invan mi chiamasti
Dalle rive del Fasi. Amore usurpa
Parte de' mici trionfi, e son confusi
Di Medea co' delitti. Alfin costei
È forza abbandonar: per terre ignote
Errar non voglio, e di sospetti lari

Ospite incerto ognor fuggire, e sempre Tremar d'altri, e di lei, che quasi Erinni Vien sull'orme del reo. Con altra è dolce La compagnia dei mali, e dolci sono Le lacrime comuni; ah s'io tentassi La destra di Medea stringere al petto, Coi fremiti accusando il proprio orrore, Da sè la man respingerebbe il core.

## SCENA VI. GIASONE e ADRASTO.

GIASONE

Che rechi, Adrasto? nel confuso volto Regna il terrore, ed è turbato il ciglio.

ADRASTO

L'idea del tuo periglio Tremar mi fa... la sventurata madre Piango....

GIASONE

Che! forse favellar mi vuole?

Misera! il suo dolor non ha parole.

Medea tien fise a terra

Le attonite pupille, o verso il cielo

Lacrimando le innalza, e par che invochi

Quelli Dei che giurasti; all'egro corpo

Nega ogni cibo, e di furor si pasce;

Or sa quanta è sventura

La diletta lasciar terra natia;

E, madre, e madre mia

Fra i singulti ripete, e sul deserto

Talamo s'abbandona, e il volto impresso

Lungamente vi tiene ... e poscia esclama; blorrò senza vendetta?... ed altra moglie ... Dall' aborrite piume
Fremendo allor si getta, ed empie il sangue
Le torve luci ... i pargoletti ignari
All'amplesso materno
Correan festosi dall'aperte soglie;
Mandò la donna a quella vista un grido,
E di pallor tremendo il volto sparsa
Respinge con orrore i figli istessi,
Poi gli accoglie pentita; e mentre al seno
Colle braccia feroci ambo gli preme,
Piange, minaccia, impietosisce e freme.

GIASONE

Che far degg'io?

ADBASTO

Ritarda almen per poco I fatali imenei; tempo e ragione A tanto duol la misera prepari, E della sorte a men dolersi impari.

GIASONE

T'ubbidirò; ma pensa Che quella mente altera Nè tempo, nè preghiera Vincer potrà; tu non vedesti, amico, Che i principi dell'ira... Or via, si trovi Creonte; egli sospenda E le pompe solenni, e il sacro rito.

SCENA VII.

ADRASTO

O qual sangue dimandi, amor tradito!

## ATTO SECONDO

## SCENA PRIMA.

MEDEA sola.

Ove son io!... che veggo!... i passi incerti Ove, Medea, rivolgi! . . ove t'ascondi! . . . È schiuso il tempio, e fuma Il coronato altare . . . ovunque suona Nel tumulto festivo D' Imene il canto; ed io l'ascolto e vivo?... Alla vendetta io vivo; in cor ti sento Gioja feroce, a queste nozze appresto Anch' io le pompe, o fortunati amanti; Fiamma saran le faci, ed inno i pianti. Pel dolor mio lo giuro ... oimè, qual frutto Avrò da' nuovi falli? io di Giasone Racquisterò gli affetti? . . . e ognor la colpa Proverà l'amor mio? . . . ma qual vendetta Osar potrò che il mio dolor pareggi, E la mia fama?... ho sempre Nel pensiero i miei falli; ognun m'esorta... Vinse il furore, ogni pietade è morta. Non è il vigore antico, Non è del tutto entro il tuo seno estinto, Ciò che il Fasi mirò, vegga Corinto.

### SCENA II.

## RODORE e MEDEA.

MEDEA

Parla ... tu piangi?... è l'onta mia sicura, E tu, crudel, di regie nozze altero Trarrai giorni contenti, Fra le gioje narrando i miei tormenti?

Le tue sventure, e l'esecrato imene

MEDEA

Respiro . . . e come
L'ingrato accolse i prieghi miei? . . nè diede
Una lacrima sola ai nostri figli?

Deh per pietà, Medea, L'oblia...

MEDEA

Gli affanni mici

RODOPE

Al mio dolor lo credi,

Tutto io gli dissi, e invano...

MEDEA

Ah no che tutto

Dir non potevi a lui quello ch' io sento; E l'atroce tormento Che il cor mi sbrana, e queste ree ch'io verso Lacrime a un tempo di dolore e d'ira, E quel che può Medea quando s'adira.

#### RODOPE

Ah! l'amor tuo fatale Troppo è noto a Giasone, ond'ei paventi Gli sdegni tuoi.

MEDEA

Crudele! or che rammenti?

Ah l'orror del mio stato
Perchè mi sveli? a quel che in me ravvisi
Non creder, no... di' che si vili affetti
La mia ragion condanna,
Ch'io l'empio aborro... ah per pietà, m'inganna.

RODOPE

Ma la morte o l'esiglio Già ti sovrasta: il primo patto è questo Dell'imeneo regale.

MEDEA

Io non temea
Che l'amor mio; grazie all' oltraggio, io trovo
Alfin me stessa in me...rinascer sento
La mia ferocia antica
Nel core invitto.

RODOPE

Inusitata gioia

A te risplende in volto... e sul tuo labbro Sorriso atroce...oh qual farai vendetta!.. Spiegati omai...

MEDEA

Qual da Medea s'aspetta

#### SCENA III.

CREONTE, MEDEA e RODOPE.

CREONTE

Nei regni nostr<mark>i og</mark>nera Io ti veggo, Medea, E gli contristi ancora?

MEDEA
In che son rea?

CREONTE

E chiederlo tu puoi? Sai che ogni infamia nel tuo nome è chiusa.

MEDEA

E in quello di Giasone ogni mia scusa.

Va, reca altrove i falli tuoi. Corinto In tua difesa della Grecia armata Affronterà lo sdegno? Necessità di regno L' esiglio tuo domanda.

MEDEA

Parto, ma con Giasone...a lui benigno, A me crudele ambo del par siam rei.

. 9

Quai sono i falli di Giasone?

MEDEA

I mici.

CREONTE

Donna innocente! è grave A lui tanta viytù; novella sposa Oggi lieto il farà. MEDEA

Sacri legami,

Empio tiranno, infrangi?

CREONTE

E chi ti diede,

O di colpe maestra, eterni dritti Sulla fè di Giasone?

MEDEA

I miei delitti.

Nè cangiarli vorrei

Colle regie virtà. L'offerto asilo

Per viltà mi ritogli

Crudelmente tranquillo; io patria e regno

Ebra d'amor lasciava; i greci eroi

Ebber fama di me. Degl'infelici

Non ti muove il dolor?

CREONTE

Ma quando unisco

Un esule alla figlia, a Grecia io mostro, Che mai colle sventure Non confusi i delitti, ed è Medea Misera perchè rea; serba Giasone Nell'estreme fortune un nome augusto.

MEDEA

Questa pietà m' offende; un re sia giusto.
Tu, che Giason dividi
Dalla moglie crudel, rendi se il puoi,
Quanto ha rapito a noi; la pace, il regno,
La fama, il padre, e tutto,
E poi di tante colpe usurpa il frutto.

CREONTE

Serba a Giason quest' ire; ei sol togliea Quanto da me richiedi: allor che il padre Tu potevi tradir, da te fuggia Colla virtù la pace; i sonni tuoi Interruppe il rimorso, e tutti allora Gl' inusitati eccessi Vide l' Erinni e ne sorrise, e lieta Il tuo tormento eterno Promise ai voti del dolor paterno.

MEDEA

E tu l'esiglio alle mie pene aggiungi?..
Rimprovera ai potenti
I felici delitti, e lascia al volgo
Dannar le colpe che puni fortuna.
Vedi un esempio illustre
De' suoi furori in me; figlia diletta
A monarca possente, e cura, e speme
Di mille amanti e re, calcai l'orgoglio
Dell' offerte corone. E tu mi neghi
Oscuro asilo, ove tra i figli io possa
E soffrire e morir? Tanto la sorte
Alterna ingiurie e doni;
Manca il sepolero a chi ricusa i troni.

A Corinto funesta

La mia pietà sarebbe; e s'io le schiere
Opponessi alle giuste

Armi d'Acasto, la vergogna e l'ira

Da quelle mani strapperebbe il brando
Difensor della colpa;

Quai Numi invocherei nei dubbi casi?

Quei che la Grecia a me giurò sul Fasi. Ma dalla fè promessa ' Sciolgo gli Argivi; a me la fuga imponi? Della fuga il compagno Mi si renda in Giasone; allor Corinto Lasciar fia lieve, e con asciutto ciglio; Non è da' regni tuoi pena l'esiglio.

CREONTE

Io di Giason gli affetti
Cangiar non posso; egli da te diviso
Innocente ritorna: alfine i tuoi
Audaci oltraggi il mio soffrire han vinto:
Esci, purga Corinto,
E veleni e furori altrove porta.

MEDEA

Un giorno almen concedi, Un giorno solo al pianto...

CREONTE

Ed alle frodi . . .

3

All'apparir dell'imminente aurora Lascia Corinto, o sul tuo sangue il sole Risplenderà... Dell'empia donna assai Contaminò l'aspetto

MEDEA

Non dubitar . . . m' affretto . . .

### SCENA IV.

MEDEA e RODOPE.

MEDEA

Si m'affretto a punirti... invan lo sdegno Che le vene m'accende, Dissimular tentai... m'odia Creonte;

#### MEDEA

Dato è solo a Medea Vincer costui nell'odio.

RODOPE

Oh ciel! che vuoi?

Che risolvi? che speri? il tempo stringe; È possente il tiranno.

MEDEA

Il fulmin lascia

Ancor nei templi degli Dei superni
Del suo breve furor vestigi eterni.
Ma che veggo!...è Giasone...oh ciel! con lui
Lasciami; in ogni parte
Erra incerto il pensiero...ove ti volgi,
E quali a te, Medea,
Quali consigli ispira
L'odio, l'amor, la tenerezza e l'ira?

## SCENA V.

GIASONE C MEDEA.

GIASONE

Frena gl'impeti tuoi . . . ma fremi e piangi?

Io piango, sì . . . ma l'ira mia non langue; Io piango, sì, ma questo pianto è sangue.

GIASONE

Odi, ti placa ....

MEDEA

E pensi

Che in me cessi lo sdegno, Come il rimorso in te? che dir potrai Che mi sia nuovo? ed a mendaci labbra Io stolta crederò? GIASONE

L'armi d'Acasto,

I nostri fati, e i tuoi furori accusa:

Necessità mi scusa, E pei comuni figli

Il mio paterno zelo.

Ai Numi il giuro . . .

MEDEA

Havvi altri Numi in cielo? . . .

GIASONE

Ma tu sei madre . . .

MEDEA

Ahi, che rammenti!

GIASONE

Elessi

Fra due mali il minor. Consorte infido, O genitor crudele io mi vedea.

Sol colle regie nozze Te coi figli assicuro.

MEDEA

È vile il patto

GIASONE

Che far per te doveva?

MEDEA

Anche un misfatto.

GIASONE

Sventurato e non reo

Fu Giasone finora, e le tue colpe . . .

MEDEA

Tinsi la destra di fraterno sangue, Ma dagli amplessi tuoi

Lieta io corsi al delitto; e tutto osai Per chi tutto lasciai; la voce ancora Dei non vinti rimorsi in cor mi suona, Ma per te solo anco i tormenti amai.

GIASONE

Gli affetti tuoi comprendo; So che immenso, tremendo È l'amor di Medea, che ingrato io sono... E sento...

MEDEA

Amore!... ah se ciò fosse, io tutto Oblio, tutto perdono. Vuoi la mia vita, vuoi Ch'io divenga più rea?...

GIASONE

Minaccia Acasto,

Ci abbandona Creonte, ambo sdegnati Ed ambo re.. Donna, all'idea non tremi Dello sdegno d'un re?...

MEDEA

Tremenda immago Per me non v'è, che il rimirarti in braccio Alla rivale mia.

GIASONE

Creusa . . .

MEDEA

Indegno,

Sospiri e abbassi irresoluto il ciglio! . . . L'iniqua . . .

GIASONE

A te mal nota

È la regal donzella.

MEDEA

Osi vantarne i pregi In faccia mia?... trema, Giasone... io sento... Orror sento di me. Tradito Amore, Che mi consigli!

GIASONE

Se minacci o preghi,

Sempre gli alteri detti

Spiran vendetta; in te pensier non sorge Che di sangue non sia.

MEDEA

Ma chi mi rese

Inumana così! Di Grecia un Dio, Un Dio crudel guidava Di Colco ai lidi il temerario abete: Egli sul mare aperse Nuovo calle alla morte; e vuol ch'io sia, Per delitti e sventure.

Nome esecrato nell'età future. GIASONE

Qual tumulto d'affetti Tu mi risvegli in seno! Or via, ritorna Di questo regio albergo Negl'interni recessi . . . ai miei consigli; E al tuo furor spazio concedi, e pensa Che di Creonte l'ire Io solo vinsi, e ritrovai perdono.

MEDEA

Nuova pietà! . . . dunque l'esiglio è dono? . . . O primo fra gl'ingrati, e non ricordi Con qual sangue innocente Teco fermai dell'empie nozze i patti? Dal fallo appresi a non temer misfatti.

## SCENA VI.

GIASONE.

Che mai disse Medea! l'anima altera In lei non è dalle sventure oppressa; Può nelle colpe superar sè stessa.



## ATTO TERZO

# SCENA PRIMA RODOPE e MEDEA

RODOPE

Regina, alfin Creonte
Rispetta il tuo dolor; tace dei carmi
Sacri alla pompa del novello imene
La festiva licenza; e i dolci figli
Stringere al sen paterno
Brama Giasone; ahi dall'antico affetto
Forse vinto, ei potrà... Ma tu la gioja
Di così grato annunzio in cor non senti,
E misera non credi ai lieti eventi?

MEDEA

Troppo Giason m'è noto;
Furor di gloria, avidità d'impero
L'occupa a gara: e nol ritiene il sacro
Nome di padre, e la promessa fede,
E non dei Numi riverenza alcuna;
Chè Nume dei malvagi è la Fortuna.
E sposa e genitrice
Issipile non fu? miscra! invano
Giasone attese, invan gli Dei giurati
Sul talamo deserto
Chiamò gemendo, e il pargoletto intanto
Cercò la madre, e la conobbe al pianto.
Godi, Issipile: io sono
Più misera di te.

RODOPE

Parla natura

Anco ai crudeli, e dei comuni figli Una lacrima sola L'ire placò fra i genitori, e spesso Uni tutti un amplesso.

MEDEA

Liete speranze in quell'orribil notte Che la patria io fuggia Ródope diede: Omai certo veleno Era sul labbro mio, quando spietata Mi trattenesti il braccio . . . allor Medea Innocente moria; vivo esecrata, Esecrata morrò; si fece allora Dolce per me la colpa, e degli amanti Provai tutti i deliri, Le speranze, i martirj, L'oblio di me, che dell'amore è figlio, E stolta cura dell'altrui periglio; Altro disse ragione, ed altro il core: Fu da quel di Medea Spinta dai fati a scellerate imprese . . . RODOPE

Ecco Giason.

MEDEA

Tu riedi in tempo.

SCENA II.

GIASONE e MEDEA

MEDEA

Alfine

Senti pietà dei figli! . . . allor ch' io m' cra

Sposa e madre felice, Colle tenere mani a te rivolti, E nel tuo sen raccolti, Con lieti scherzi e con ridente faccia Fur dolce peso alle paterne braccia.

GIASONE

Donna, vedrai se cara Sia la prole a Giasone.

MEDEA

In ver d'affetto

Questa è gran prova! Io mostrar deggio ai figli, Come pegno d'amore, il nuovo imene, E l'onta del ripudio, e i duri esigli.
Dove, o misera, andrò? Sul Fasi impera L'irato padre, e nella Grecia Acasto
Insidia i giorni miei; tutte le vie
Ch'io già t'apersi, a me son chiuse. Il mondo Per te, crudelirate'mici delitti è pieno;
Ma un asilo restò.

GIASONE

Quale? . . .

MEDEA

Il tuo seno . . .

Tu mi respingi, e nulla Ti duol de'mici perigli!... Opportuna giungesti...

SCENA III.

RODOPE, Figli, GIASONE e MEDEA.

MEDEA

Le paterne ginocchia Abbracciate, infelici . . .

RODOPE

In che t'offese

La tua prole innocente, Che punirla tu vuoi? Son sangue tuo...

MEDEA

Se la lor madre aborri,

Mira il tuo volto in quei sembianti espresso, E in lor, barbaro sposo, ama te stesso.

RODOPE (1)

Dal labbro suo la prima volta udisti Di padre il dolce nome.

MEDEA

I nostri affanni,

Sventurato fanciullo, ancor non sai!...

Mira, ella piange.

MEDEA

O figli miei, Giasone

Ci abbandona per sempre.

PRIMO FANCIULLO

È dunque vero?...

Padre, mi guardi e taci... Son questi che mi dai, gli ultimi baci?

Al genitor fu caro
Il sorriso dei figli,
Solo inteso da noi,
E udir la prima voce
Che le madri consola. Ah pera il giorno,
Che ignorando i mici fati

(1) Presentandogli il maggiore dei figli.

A dirti padre ai miseri insegnava.

Ah su quel cor voi l'innocente capo
Posaste allor che il sonno
Vi chiuse i lumi... o figli miei, quel sonno
Più non avrete!... nella mesta casa
Non più lieto tumulto!... ah niuno al padre,
Dolce gara una volta, or corre intorno,
E chiede i primi amplessi al suo ritorno.
Perfido, in te non veggo
Un segno di dolor, nè di pietade
Dal labbro immoto una parola intesi.

GIASONE

Vivrà di tanto amore,
In me vivrà la rimembranza, e meco
Scendera nel sepolero...
Se tu potessi penetrar nel core,
Mille rimorsi, orrore,
Odio di me vedresti, ira col fato...
Ma per Medea che posso?

Allora ogni nemico

MEDEA

Amala, ingrato.

Disperderei... Creonte, Acasto io sprezzo...

Ho core al sangue avezzo...

Nessun delitto ancora

Feci sdegnata. O re, vedrete i primi

Il furor di Medea... se gli protegge

L'ingiusto Ciel, saprò consorte e madre

In me stessa volgendo il ferro e l'ire,

Stringerti al sen coi figli, e tua morire.

CHASONE

Non desiderio di novella prole Mi divide da te, bramo che i figli Traggano in miglior sorte i di felici...

MEDEA

I figli mici... che dici?
Nunzi verranno del materno fato;
Presto gli rivedrai... pensiero estremo
Fu Giasone alla madre, a te diranno;
Ma la speranza è vana
Anche di breve affanno.
Fra i nemici s'ignori
La sorte mia, nè di crudel marito
Al cor gioja ne venga, e non si rida
Di Medea sulla tomba.

GIASONE

In mente ognora

Immagini sventure, invan paventi Pei miseri innocenti i tuoi perigli...

MEDEA

Rapir vuoi forse! ...

GIASONE

Ho risoluto; i figli . . .

MEDEA

Barbaro, dal mio seno il cor dividi.

GIASONE

Rendigli al padre . . .

MEDEA

Ah pria la madre uccidi . .

T'arresta: ugual diritto
A noi diede natura, e d'ambo il sangue
In quelle vene scorre; a lor si lasci
L'arbitrio della scelta. — Or se vi piace
Seguir sul trono il fortunato padre,
Addio, figli, per sempre.

PRIMO TARCITLLO

O madre!

#### SECONDO FANCIULLO

O madre!

MEDEA

Miseri! in questo seno

Chi mai fuggite! il genitor! . .

GIASONE

Gli bramo

Ognora al fianco mio; Chi può vietarlo?

MEDEA

Questo ferro ed io.

Qui della strage antica

Ravvisa i segni, e da novelle colpe

Medea difendi . . . Eccoti il sen . . . ferisci . . . O questo sangue all' infamato acciaro

Sangue torrà più sventurato e caro.

GIASONE

Donna, deliri! . . i figli a me.

MEDEA

Gli avrai...

Ma pria . . . m' ascolta — È d' un abisso orrendo

Medea sul precipizio . . . ella ti mostra

La via d'esserle grato, e chiede un dono Che può darle un nemico... anco la morte

Tu negarle vorrai?

lo la merto, io la bramo... ah questo acciaro,

Pieno de'fati suoi, vibrale al core, Nè da timida man venga trafitto.

GIASONE

Perdi minaccie e preglii.

Se la tenera prole

Teco verrà nelle fortune estreme,

Misera, che potrai!

MEDEA

Piangere insieme.

CIASONE

Pictà mi fai...ma che di regia sorte Io tolga gli agi al nostro sangue!..

MEDEA

Ah lieto

Sarai di nuova prole.

GIASONE

E coll'antica

Io la vedrò pargoleggiar confusa.

MEDEA

Oh se avesse da te figli Creusa!...

GIASONE

Perfida, il so della fraterna strage Dolce sarebbe il rinnovar l'esempio (1).

#### SCENA IV.

Chegate, guardie, e detti.

CREONTE

Venga Giasone all'ara: è schiuso il tempio.

MEDEA

Ov'è Creusa, ov'è?...

CREONTE

Folle, tra l'armi

Invan tu cerchi alla vendetta il loco.

MEDEA

lo col suo sangue estinguerò quel foco.

CREONTE

Seguimi.

(1) S'apre il tempio.

MEDEA (1)

Scellerato,

Anche i figli m'involi?..il ciel s'oscura... Ah quella notte, o Giove, Colle vindici tue fiamme disserra, Qual vuoi, ferisci...il fulmin tuo non erra.

SCENA V.

RODOPE e MEDEA.

RODOPE

Vieni . . . vaneggia il tuo dolor.

MEDEA

Mi lascia . . .

RODOPE

Morrai . . .

MEDEA

Ma dopo i mici nemici...

RODOPE

E vuoi?..

MEDEA

Arder quel tempio.

RODOPE

E non paventi, o donna,

L' ire dei Numi offesi? . .

MEDEA

Io dall' iniquo a non temerli appresi.

RODOPE

Ma i figli tuoi? . .

MEDEA

Son di Giasone.

(1) Si chiude il tempio.

RODOPE

È vana

Coi forti ira palese . . .

MEDEA

Ardo ed aborro,

E non veggo periglio: Il furore a Medea sembra consiglio.

Ti pentirai.

MEDEA

Poiche lasciato il Fasi, Argo l'infauste vele aperse al vento, Non fu che un pentimento La vita mia.

RODOPE

Ma se vendetta ancli, Qui la ricerchi invano, andiamo; all' opra M'avrai compagna.

MEDEA

Or ben consigli . . . e quale Pensier t' ha preso, o mia diletta?

RODOPE

Io penso

Che ami Giasone . . . vendicar saprai I tolti figli e la tradita fede?

MEDEA

Con tutto l'odio che all'amor succede.

## ATTO QUARTO

### SCENA PRIMA

MEDEA sola.

LA mia crudele angoscia Sdegna conforti, e compagnia non vuole . . . Scorrete inulte, e sole Lacrime di Medea? . . Che! piango! . . è certa Or la nostra sciagura, e non rimane Che la vendetta all'odio mio tranquillo . . . Osa, quel cor ferisci Che mover non potesti ... oh vil, tu tremi, O l'ami ancora?..ah no, svenare io deggio Pria l'adultera infame, a lui mostrarmi Del sangue suo fumante . . . e poi . . . l'iniquo Spirar non la vedria . . . vo' che ne miri ( Piangerai su Creusa! ) i moti estremi, Che sia l'ultimo addio per quell'infido Fra mille angosce un disperato grido. Svegliati, o neghittosa . . . alfin richiama Tutto dal cor profondo i violenti Spiriti antichi, e della pena il modo Lo studio sia del tuo dolore... Oh sorte! Sì: rimangon di morte ignoti aspetti, Tormenti arcani, e non provati ancora... Vi son delitti che il mio braccio ignora. MEDEA

#### SCENA II.

RODOPE e ADRASTO.

RODOPE

Vedi, ci sfugge: ah l'infelice donna
All' onte, al ferro dei nemici esposta,
Signor, proteggi, e quell' amor ti mova
Che ti unisce a Giasone... Oimè conosco
Dell'ira antica i segni, e mai non vidi
Più tremende sembianze; il suo dolore
Già divenne crudele; ed or mi sembra
Ch' ella vagheggi una feroce idea.
Allor che il nome ascolta
Dell'infedel consorte
Medea sorride, e quel sorriso è morte.

Inesorabil fato
Contrasta alle tue brame; immoto o chiuso
È di Giasone il core; ei tutto aborre
Nell' infelice; e gli è rampogua, e pena

Mell'infelice; e gli è rampogna, e pena Medea presente che obbliò le colpe Ingrato ai doni, o con audacia estrema Sa qual sangue ei le costi, eppur non trema.

RODOPE

Ah perderlo potrebbe Chi lo salvò: con doppia ingiuria ei cresce Del suo dolore i dritti; Da lei divide i figli, ed a Creusa, Spettacolo inumano, Sugli occhi della madre offre la mano.

ADRASTO

Non è lieta la vergine regale

Del dolor di Medea: Ne accolse i figli con pietoso affetto E le tacite cure in parte oblia.

RODOPE

Mesta in tal di?...

ADRASTO Vinse il paterno impero

Le sue ripulse, e venne All'imenco temuto, Siccome all'are sanguinose arriva Spinta dal sacerdote ostia votiva.

RODOPE

Ambo infelici ci rende
Ed impunito andra? vittime uguali
Chiede Assirto innocente; ah qui s' aggira
Mista all' Erinni la tremenda immago,
E m' annunzia delitti il cor presago.
Almen giovi a Medea
Di Creusa il dolor. Movi pietose.
Opportune parole, onde la figlia
Al genitor feroce
Intenerisca il cor; l' estremo fallo
Sia di Pelia la morte...
Vanne: Medea s'appressa.

SCENA III.

Medea e Rodope.

MEDEA
Omai conviene

Affrettarsi all'esiglio.

RODOPE

Che stringi al seno?..

MEDEA

Un gran tesoro.

RODOPE

E vuoi! . .

MEDEA

Alla rivale offrirlo.

RODOPE

E perdi . . .

MEDEA

Acquisto.

RODOPE

Assai nutre, infelice, Con acerbe memorie i tuoi tormenti Quell'empio!

MEDEA

Io voglio che Medea rammenti. Dimmi... ascolti una voce Fra questi orror?.. l'infido Al talamo regale

RODOPE

Ancora

I silenzi notturni Imeneo non turbò con liete pompe, Nè dal materno seno La donzella rapì.

MEDEA

Ma i figli!

RODOPE

Ignori

Che alla novella sposa Giasone gli affidò?

Move fra gl'inni?..

MEDEA

Miseri figli!

Non han più madre.. Un regio serto è questo Che distinguon le gemme, onde ad Efira Le potenti bellezze ornava il Sole, Autor del nostro sangue:
Ah! lieta io dono alla rival bramosa Questo dal mio dolore
Disprezzato ornamento: esso m'ottenga Ch' io rivegga la prole, e sazj i lumi Delle care sembianze... oh! sul mio volto Di lacrime bagnato, almen si posi Una mano innocente, e sian concessi Al materno dolor gli ultimi amplessi.

ODOPE

Ma il tuo dono? . .

MEDEA

Ubbidisci . . . orni a Creusa Questo serto le chiome, e tu coi figli A me ritorna.

BODOPE

La novella aurora

Scorger deve gli amari Passi di fuga . . .

MEDEA

Usar l'ore concesse Medea saprà, nè quanto deve oblia; Il Sol non splende; e questa notte è mia.

#### SCENA IV.

MEDEA sola

Quando madre divenni, il serto istesso Sul mio capo splendeva. Or dentro io posi D'occulto foco i semi, ed un veleno, Che temo io stessa, alla rival superba
In quelle gemme io preparar godea
Non sentiti dolori;
L'ira mia vi nascose i suoi tesori.
Ah far costei potessi
Più infelice di me! La cieca fianma
Non la celi agli sguardi
Del perfido Giason; lenta consumi
Le desïate membra; e misto al foco
Per la lodata fronte
Scorra fumante il sangue, e l'arso volto
Dell'antica beltà perda ogni traccia,
Polve è Creusa, e tu la polve abbraccia.
Ecco l'iniquo; all'arte.

## SCENA V.

GIASONE e MEDEA.

GIASONE

Alfin ti veggo

Tranquilla in volto, e della cara prole. Pietà ti vinse... il tuo dolor pavento Più che il tuo sdegno: or che placata sei, Tu cominci a punirmi.

MEDEA

Io . . . sì . . .

CIASONE

Tu speri

Forse Creonte superar coi doni, O farà più benigno Il serto tuo della donzella il core?

In quella fronte avrà luce maggiore.

GIASONE

Ah poiche noi divise
Necessità di Fato, ami Creusa
L'infelice Giasone, e come madre
Omai d'affetto vero
Arda pei figli.

MEDEA

Ella arderà . . . lo spero.

Ma numeri, io lo veggo, Gl'istanti che le togli: a te Creusa Sarà spettacol grato, Delle sue forme, e de'mici doni altera.

GIASONE

Vendicarti bramasti?

MEDEA

Io! . . .

GIASONE

Di quel serto

Rimirandola ornata, avrò presente Il tuo dolore, ogni crudele idea...

MEDEA

Va nella sposa a ritrovar Medea.

SCENA VI.

MEDEA sola.

Creusa in breve la fatal corona Cingerà per piacerti; ah se potessi Anch'io mirarla! alfin m'arride il Cielo... Rodope, e i figli miei...

#### SCENA VII.

RODOPE, i Figli e MEDEA.

RODOPE

Per pochi istanti,

E Giasone l'ignora, a te gli rende La pietà di Creusa.

PRIMO FANCILLLO

E al sen ci strinsc

E ci baciò come or tu fai.

MEDEA

Che dici!...

Lungi... no, qua venite; a voi sul volto L' orme dei baci suoi coll' odio io trovo, E in questi amplessi il mio furor rinnovo (1)

RODOPE

Peusa che in breve ...

MEDEA

E questa

Sarà l'ultima volta Che vedrò gl'infelici! . . . e di regina Sentono già l'impero; O progenie di Febo, Imparasti a servir! se riverente Si prostrava a Creusa, in te Giasone La sua viltà trasfuse; i figli miei Più non conosco in voi; l'indole altera Non doma la sventura, Nè insegna preghi al sangue mio Natura.

RODOPE

Cedono al fato . .. il tuo furor si plachi.

(1) Dopo averli rispinti, gli abbraccia

Mirali; in te piangenti
Volgono i lumi; pargoletti ancora.
Conoscono il dolor... chi mai vorrebbe
La madre abbandonar? chiamali, e pronti
Correranno al tuo seno... ognuno a gara
Collá tenera mano afferra il manto;
Io già veggo un sorriso in mezzo al pianto.

MEDEA

Dalle parole tue cresce il dolore.

In me divien furore
Anco il materno affetto!

Or separarci è forza; oppur bagnati
Delle lacrime mie, da questo petto
Gli svellerà Giasone... E che pretende
La tua crudel pietade!...a lor Creusa
Partorirà tiranni;
Piegare ad atti vili
Saprà l'alme gentili:
Veggo i superbi oltraggi, insidie e morti...
Non fia... solo un istante...

RODOPE

Eppur . . . Creusa

Non è sì rea.

MEDEA

Qual mi riman conforto

Nel dolor dell' esiglio!...io sola...il reo
Mai non è solo;...a me sarà negato

Stringervi al sen con moribonda mano,

E gli occhi miei vi cercheranno invano...

Ferve un disegno ardito

Nell' egra mente; e a te fedel compagna

Delle mie pene, io l'aprirò... Fanciulli,

Nelle segrete stanze

Venerate gli Dei.

PRIMO FANCIULLO

E quali?

MEDEA

I Numi che non sono i miei.

SCENA VIII.

RODOPE e MEDEA.

MEDEA

Promettesti, il rammenta, Secondar le mie furie.

RODOPE

È ver.

MEDEA

Tu m'hai

Vendicata, e nol sai ... l'aurea corona ...

Quella che offristi in dono

Alla nuova consorte? . . .

MEDEA

È pena il dono; io vi celai la morte.

Come?

MEDEA

Fra quelle gemme Vive un segreto ardor: così Medea La sua vittima ornò.

RODOPE

Se dunque il serto

A Creusa cingea le bionde chiome ...

MEDEA

Ella fiamma diventa, e polve, e nome.

RODOPE

Ma i figli tuoi? . . .

MEDEA

Lungo ululato, e pianti,

Dolce suono per me, Rodope, udrai;

Può l'insolito foco

Arder la reggia; fra tumulti, e fiamme Fuggirem colla prole; io spesso indictro Mi volgerò.

RODOPE

Te perdi e i figli; io volo...

MEDE

Dove! . . .

RODOPE

Da' tuoi furori A liberar Creusa.

MEDEA

Arresta: o muori . .

RODOPE

Crudel ferisci: è reo Quel sen, che ti nutrì. Coi gridi estremi

Invocherò gli armati Onde cinta è la reggia; a lor palese Farò l'atroce insidia, e questo sangue

Varrà pei figli ad ottener perdono.

Altri gli ucciderà.

RODOPE

Mi desti orrore.

Se resto qui, segno già veggo i figli
Dell'ira popolar. Se parto... (oh Dio!
Muori sul labbro mio

Orribile parola)! Ah la natura

Le sue leggi difenda: io gl'innocenti Confido a lei, non alla madre...

### SCENA IX.

MEDEA sola.

Or vanne,

Tarda è l'aita; al mio furor placato, Alla gioia infinita Sento che la vendetta è già compita.



## ATTO QUINTO

## SCENA PRIMA.

MEDEA sola.

E nel silenzio ancor tutto sepolto ... Gemiti non ascolto Quali aspetta il mio cor; ma solo i figli Piangon nel sonno; scellerata madre È dei miseri il sogno . . . un gelo invade Tutte le membra . . . io già vaneggio e fremo; Già conosco vicino il fallo estremo. Il proprio orror crebbe alla notte; avea Quando il german svenai, tenebre uguali; Lunghe strida ferali Empiono questo ciel, trema la terra, E s'accorge Natura Ch'io le sue leggi a violar m'appresto; Corinto non è questo; e fiamme, e turba Qui rimiro di spettri orridi e spessi: Se contargli potessi, I miei rimorsi annoverar potrei . . . A me scettrata ombra s'appressa . . . o padre, O padre mio, perdona, o se tu brami Di vendetta il piacer, mirami . . . abbraccia La figlia tua... Che stringo!... Tepide e rotte io sento Palpitar quelle membra: io le divisi

Coll' amplesso inumano...
Chi m' innonda di sangue!.. il mio germano.
Egli fra i nostri petti
Barbaro si frappone!...
Colla tartarea face
Guidani in quelle stanze... a mirar vieni
Degl' innocenti il sonno...
Già ti compresi... oh Dio!
Tu mi rispondi, era innocente anch' io.
E pur m' insegui', e m' ardi
Con mille faci il petto... ali vanne, ali cessa;
Se vuoi colpe, Medea lascia a sè stessa.
Chi veggo!... i figli,.. alii la fraterna Erinni
Oui gli conduce.

# SCENA II. Medea e i Figli.

MEDEA

A che venite?...io resto Misera e sola; un genitor crudele Ci divide per sempre...e la mia prole Fralle sue braccia crescerà!...che all'empio Siate gioja e speranza!

PRIMO FANCIULLO
O genitrice,

Teco sarem . . .

MEDEA

No, cari figli...è questo, Questo è l'ultimo addio...ch'io vi rimiri Di moribonda face Al fioco lume!... in questi volti è pace... Porgetemi la destra...oh Dio! gli sguardi Soffrir non posso dell' amato viso

E l'ultimo sorriso;

E quel ch' io stringo, e quel ch' io veggo, è mio,

Queste tenere membra,

Queste forme leggiadre . . .

No, sul volto dei figli io veggo il padre.

Il perfido marito

Ama sè stesso in voi...

Nessun Medea somiglia, e a lui ricorda

La violata fè ... Dal core io sento

Fuggir la madre, e vi risorgon l'ire Di tradita consorte.

PRIMO FANCIULLO

A noi desti la vita, or dai la morte.

MEDEA

E di Medea sei figlio?... or che rammento? L'infelice son io... voi siete amati,

Io non l'era giammai . . . perfido! a questa

Feroce idea nell'agitato core

Fia che pictà rimanga?...

Si uccida e poi si pianga.

Togli, mano infelice,

Togli l'acciar dal sen materno . . . il senti,

Barbara, palpitar ... voglio, e non posso ...

Già s'estingue la face ... oimè, che tento!...

Deh fuggite da me ... salyagli, o notte,

Da mortale periglio . . .

Chi nel mio seno! . . .

PRIMO FANCIULLO (1)

E dove fugge un figlio?

(1) Fra le tenebre il primo fanciullo s'incontra in Medea.

MEDEA

Lungi, o ferro esecrato... o cara prole, O dell'afflitta casa, O della vita mia dolce sostegno, Deh siate sempre a questo seno unite, Viscere mie... ma qual fragor! fuggite.

# SCENA III. RODOPE e MEDEA.

RODOPE

Ah tardi io giunsi, e mi negò l'ingresso
La militar baldanza: or su Creusa
La tua vendetta è piena.
E la morte correa per ogni vena.
Vanne . . . t' invola . . . oh Dio qual pianto ascolto!

Pianto? che dici? è questo L'inno degli imenei.

BODOPE

MEDEA

Ah narra...

RODOPE

Invan Creusa

Dal suo misero capo Scoter tentava la crudel corona. Primo l'orrido foco Depredò le sue chiome e il seno invase: Cerca dall' onde aita, e l'onda istessa Alimenta l'incendio, è tutta un foco La vergine infelice, e da quel foco Vien doloroso grido; accorre il padre, Ne ravvisa la figlia; e poi di morte Sorge misera gara Fra sposo e genitor. Vogliono entrambi Abbracciar disperati Le fumanti reliquie; altri s'oppone, Ed altri fugge...

MEDEA

Le abbracció Giasone?

Sol Creonte peri: godi, ma breve
La tua gioia sarà: tutti hanno sete
Del sangue di Medea; dimanda il volgo
Quello pur dei tuoi figli, e coi guerrieri
Fa Giasone al furor breve ritegno...
Salvami, io prego Adrasto,
Di Giasone la prole... ah certo ei giunse...
E già sul mar vicino
I vostri figli a certo fato invola?

MEDE

Medea non cade invendicata e sola (1).

### SCENA IV.

RODOPE sola.

Quali sguardi feroci!... Quali incerte parole!... Oh come intorno Cresce il tumulto!... oimè!... chi veggo?... Adrasto!

(1) Raccoglie il ferro ed entra nelle sue stanze.

MEDEA 4

#### SCENA V.

RODOPE e ADRASTO.

RODOPE

Di quelli sventurati ad altra mano Commettesti la fuga?

ADRASTO

Io corsi invano;

Che i passi mici trattenne L'alto furor dei cittadini offesi...

RODOPE

Misera! i detti di Medea compresi . . . Vadasi . . . oli pena! è chiusa L'orrida stanza.

ADBASTO

Ascolta;

Una flebile voce entro vi suona.

SECONDO FANCIULLO (1)

Madre, pietà!

PRIMO FANCIULLO
Madre, al german perdona.

#### SCENA VI.

GIASONE che coi soldati cerca frenare il Popolo. Rodore fa ogni premura perche le porga attenzione, ma esso in tanto frangente non le bada. Adrasto.

POPOLO

Morte a Medea, morte ai suoi figli.

(1) Di dentro alla stanza.

RODOPE

Ascolta.

GIASONE

Voi siete padri: e se le mie parole Nulla potranno, a questi forti unito Saprò punir quell'empia, Ma difendere i figli . . . e l'ire vostre Qui li cercano invano . . .

RODOPE

Odi Giasone;

S'atterrin quelle porte.

POPOLO

Morte anco ai figli, morte.

GIASONE

Acasto, frena

Gl'impeti furibondi.

RODOPE

Egli non m'ode;

Quel gemito cessò.

GIASONE

Parla . . . lontana

Non è l'amata prole . . . Qual silenzio tremendo . . . Ah chi mi tolse i figli?

SCENA VII.

Medea e detti.

MEDEA

Io te gli rendo . . .

Entra... se non li vede, Ho compito il delitto, Non la vendetta... GIASONE

Oh, scellerata! Oh nuovo Mostro di crudeltà . . . plebe, guerrieri,

Trucidate costei.

MEDEA

Dall'ire vostre

Gli salvò questo ferro, Ma saprò vendicarli; e pago il mio Provocato furore...

Oggi vile Giason, quanto era infido, Pianga su i morti figli, ed io m'uccido.

FINE.

# POLISSENA



## PERSONAGGI

ECUBA
POLISSENA
CASSANDRA
PIRRO
AGAMENNONE
ULISSE
CALCANTE.

La scena è presso alle rovine di Troja, ove sono le tende dei Greci. Si veggono gli avanzi della torre Scea, la tomba d'Ettore e il monte Ida.



# POLISSENA

## ATTO PRIMO

#### SCENA PRIMA

POLISSENA ed ECUBA.

#### POLISSENA

MADRE, è ver ch' io ti vegga? È ver ch' io possa Stringerti al seno? oh sospirata madre! Oh lungo pianto mio! Te alfin discioglie Pirro dai lacci del maligno Ulisse, E a me ti rende. Ora gli avversi Numi Quasi perdono i mali miei. Nè senti, Qual pria l'affanno, or la mia gioia? E taci Ad altro intesa? Non è più tua cura Polissena? Ah! la patria, Ettore, e seco Ogni speme perdei; mi resti almeno, Solo conforto in tanto duol la madre.

ECUBA

Figlia, non sei mia cura? Io fui regina: Or servo, e vivo. Ma conosci appieno I doni degli Achei? Sai di qual sangue È tinta ancora quella man pietosa Che a te rende la madre? Oimè che dici!

ECUBA

Ah quanta parte del dolor materno E delle glorie sue Pirro t'ascose! Priamo, dell'Asia il regnator, che al pianto Piegò l'ire d'Achille, innanzi ai Numi, Innanzi a me cadea... Pirro l'uccise.

POLISSENA

Misera me! che narri? Io sol sapea Che nel pubblico fato il padre involto Peria da re; chi sopravvive al regno Nol meritò. Ma non fui teco, o madre, Nell' orribile notte, a cui dier luce Le fiamme della patria.

ECUBA

Oh te beata! Già riveggo i delitti, e già sul ciglio Ritorna il pianto. Le regali soglie Alto turbaya flebile tumulto E cieca fuga: gli atri immensi empiea Delle mie nuore il gemito; i segreti Talami (oh quanta di nipoti speme!) Atro fumo copria. Dinanzi ai Numi Già vinti, noi stavam prostrate invano. Ecco all'impeto ostil la ferrea porta Cede, e all'avaro vincitor gli ascosi Tesori espone. Sulla soglia Pirro Splende nell'arme. Allor d'Ettore il padre D'Ilio cadente l'ultimo guerriero, Deposta la regal benda, il canuto Crine dell'elmo aggravar volle, e cinse L'inutil ferro : ed io virtù cotanta

Chiamai furore, il debil vecchio posi Simile a Nume sopra l'ara infida, Ma invano. Qui del Ciel l'ire seguaci Fuggitivo raggiunsero Polite, Prole infelice, e all'infelice padre Troppo diletta. Esangue sotto all' empia Spada di Pirro ei giacque, e la sua strage Contaminò del genitor gli sguardi. Priamo fremè, ma sul confin di morte Serbò la maestà del volto antico. Nell' uccisor sacrilego ritorse Sdegni, rampogne, e immemore degli anni Con man tremante vibrò stral, che appena Sul lucid' orbe dell' opposto scudo, Appena risonò: ma il dardo istesso Pirro rimanda, e il tuo padre trafigge . . . Inorridisci? piangi? E non vedesti Fra la canizie del tremante capo Il sangue rosseggiare, e il guardo errante Che fra l'ombre di morte invan bramoso Te ricercava . . .

#### POLISSENA

Ohimè! qual terra cuopre L'ossa del padre mio? Ch'io sappia almeno Dove piangere deggia. O care, o sacre Ceneri d'Ilio, ove confuso giace Il vincitor col vinto, ognor sospesa Io vi calco tremando, ognor pavento Errar nella pietà.

#### ECUBA

La patria intera Fu rogo e tomba al padre tuo: ma lieve Perdita è quella del sepolcro. Agli avi Libero scese: e nell'Eliso al nostro
Ettore unito con eterno amplesso.
Non vede i Greci, e la servil catena
Non gli aggrava le mani use allo scettro,
Nè sarà sulle vie d'Argo e Micene
Ludibrio al volgo, e del trionfo achivo
Pompa maggiore. A lui fu pia la morte.
Ma dimmi, o figlia, i tuoi nei varj casi
D' Ilio fumante.

#### POLISSENA

Sventurata io fui Non men di te: fra gl'infelici, o madre, Sempre è gara di duolo. Or sai che quando Per fraude di Sinone i muri ascese Il cavallo funesto, io lo seguia Fra l'iliache donzelle, e meco ornaro (Ahi cieche menti!) di festive frondi, Ultimo dono, i condannati templi. Poi nella notte che coperse d'ombre Maggiori il cielo, e le nemiche frodi, Mi consentisti nei fidati lari Starmi di Teucro sacerdote, e a noi Vicin di stirpe. Le compagne a mensa Godean narrando d'Ilion la guerra Qual passato periglio. Alfine il sonno, Che la patria tradiva, i nostri lumi Opprime. Oh stato fosse il sonno estremo! Ma (improvviso terror) con alte strida Teucro ne scosse. O misere, fuggiamo; Fuggiam, gridava; oh patria! oh stolti duci! Oh argive insidie! odo le infeste trombe, Ecco i nemici. Almen prendete, o figlie, I Penati. Non arde ancor, non arde

La torre Scea. Si dice, e i nostri passi Stimola lo spavento. Era alla fuga Propizio il loco, e qui voleano i fati, Gli avversi fati, della patria in fiamme Spettacol farmi. Dal difeso muro Mirai le madri coi capelli sparsi Stringer fuggendo i pargoletti al seno. Udii di donne, di fanciulli un grido, E gli urli dei nemici. Oh quante volte Io d'udirti credei! Quante mi parve Udir Cassandra agli uomini, agli Dei Chiedere invano aita! e Polissena, Polissena, ove sei? gridar v'intesi. Ora volgea lo sbigottito volto Verso il fragor dei ruinosi tetti, E di mezzo alla polve esciano i gridi; Ora ai pochi guerricri, onde la torre Era difesa, le ruine, il foco Rampognando additava: incerti, e muti Guatavan mestamente il ferro stretto Nelle lor destre, della patria vinta Reliquia e speme; ma del lor valore Trionfaro gli Achivi, e gli ardui merli L'audace Pirro superò primiero.

#### ECUBA

Oh torre onor dei nostri muri! oh torre, Ora dirupo! ahi quante in sen mi desti Care e acerbe memorie! Io mai non volgo Gli occhi dove sorgea, che non mi sembri Priamo veder sulla superba altezza Arbitro della guerra, e leggi, e sdegni Dare alle frigie squadre, al sen stringendo Il tenero nipote, a cui nel volto

Dolce memoria dell'età primiera Rivedea lacrimando: e allor che i Greci Ver le navi spingea l'ettorea face E la spada temuta, al pargoletto Mostrava il vecchio la paterna guerra. Seco Andromaca ancor cercò col guardo Il magnanimo sposo, e d'ogni strale Impallidiva, e in rimirar le prove Dell'audace valor dicea piangendo: Mai questa torre Ettore mio non guarda. Oh sventurata madre! a te pietosi Nascondevan gli Dei, che col suo sangue Quei massi avria rigato, e quelle mura Astïanatte infranto; io vidi, io vidi Dal crudel sacrificio a queste tende Tornare i Greci, e del nipote il fato Lessi d'Ulisse nella gioia atroce. Ma tu l'ignori, o figlia, e non udisti D' Andromaca le strida allor che tratto Fu dall'Itaco crudo? oh estinta speme Celata invan nella paterna tomba!

POLISSENA

Simulando il ritorno, in altra tenda Presso alle navi sue Pirro m'addusse. Ma poi l'infausto evento, e la pietosa Frode, piangendo, mi facea palese.

ECUBA

Ed ha lacrime Pirro?

POLISSENA

È di quel sangue Pirro innocente. Ulisse, Ulisse solo Consigliava il delitto; ci colle frodi, Armi sue, penetrò, deluse il furto Della timida madre; ei del sepolero Turbare osò l'inviolata pace.

ECUBA

Se al vecchio Priamo non fu l'ara asilo, Esserlo ad un fanciul potea la tomba, E d'Ettore la tomba? oh figlio mio, Quanto t'invidio! e d'Ilio ahi quanta parte È questo avello, che t'ercsse il padre Liberal nei suoi danni, e che de' Greci Ha scordato il furore!

POLISSENA

Alı! non restava

D'Ettore neppur questo a noi; ma Pirro Frenò le voglie insane, e disse: Achei, Rispettate i sepoleri, e d'un croe La fredda spoglia.

ECUBA

Che vendeva Achille.
Oh memoria, oh dolore! Ettore ucciso
Immortale lo rese, e fama eterna
Vien dal mio pianto ai vendicati Atridi.
Rispettò Pirro i freddi avanzi, e illeso
Lasciò il sepolero, è ver; ma nei nemici
Sospetta è la pietà. Credimi; al fasto,
Non a quella il dobbiamo. Ancor perdesti
La libertà dell'odio, unico bene
Che resti ai vinti?

POLISSENA

No; di Priamo figlia, D'Ettore io son germana; eppur se lice...

ECUBA

Taci, alcun giunge.

## SCENA II.

## CASSANDRA, ECUBA e POLISSENA

#### ECUBA

Oh Ciel! Cassandra! e deggio, Creder deggio a me stessa? Io non ti vidi Dopo il giorno funesto, in cui tremante Dall'urna che celava i nostri fati Aspettasti il tiranno. A te pur, dimmi, Agamennone è mite? Ai frigj servi Vietano gli altri re dell'oste argiva Fino il commercio dei lamenti; solo Piacer degl'infelici.

#### CASSANDRA

Ahi, peggio, o madre, Sulle ceneri d'Ilio ardisce Atride
A me parlar d'amore. Al fasto aggiunge
Temeraria pietà; quindi consente,
Madre, che teco io pianga, e pria t'abbracci,
Che dal lido Sigeo ne tragga in Argo.

#### POLISSENA

Ohimè! partono i Greci?

## CASSANDRA

Al nuovo sole.

Ma pria Calcante vuol che con solenne Sacrificio dai popoli s'onori L'ombra d'Achille.

## ECUBA

A noi minaccia il Fato Nuove sciagure: e presto Ilio distrutto Dolore antico diverrà. POLISSENA Che temi?

Spento non giacque Astïanatte? ed hanno Altri voti gli Argivi, altre ire i Numi?

ECUBA

Ecuba ha figli . . . ancora. Ah! tu non sai Che sempre il vincitor teme del vinto. Forse obliasti dell'astuto Ulisse La prudenza crudele, e di Calcante Il furore che serve ai re superbi? Agli anni, ai mali miei, figlie, credete; Nè mai l'augurio dell'afflitto core Le madri inganna. Io pria di te, Cassandra, Pria d'ogni tema, pria dei non creduti Presagi tuoi, previdi i Greci, acceso Pergamo, l'Asia vinta; in sen portai Paride, e pria del suo natal (nol niego) Seppi l'iliache stragi. Oh fier rimorso! Ma chi al Fato resiste? Io non potei Obliar d'esser madre. Oh boschi d'Ida Certa tutela dell'infausto pegno! A lui, che fra le vostre ombre crescea, Deste le navi, e non a Priamo il rogo.

POLISSENA

Ma col timore affretti il danno.

ECUBA.

I Greci

Voi mi fate tremendi; i mali miei Solo, o figlie, per voi vinto non hanno Il poter della sorte, e non ho quella Sicurezza infelice, ultimo frutto Dell'umane sciagure. Io sventurata

5

Sono così, che sperar nulla posso, E temer molto.

CASSANDRA

Il tristo augurio, o madre Allontanino i Numi; il lor soccorso

S'implori.

ECUBA

O mia Cassandra, il sai tu quanti Fumaro incensi sopra l' are ingrate Quand'Ilio stava: pur non fu difeso Dai nostri voti. Salveranno noi, Misero avanzo dell'argivo ferro, Questi Numi ora greci?

CASSANDRA

Anche il furore

Adorarne dobbiam. Nell'Ida s'apre Sacro un antro ad Apollo; ivi solea Involarsi dei Greci agli occhi alteri Andromaca: tra i voti, i preghi e i pianti Scendeale al cor mesta dolcezza. Il seppi Quando a Tenedo fu con altri schiavi Tratta dai Greci; ed esclamò: beate Voi cui lice restar (sebben per poco) Sul caro lido: ah presto, amate sponde, Fuggirete al mio sguardo; altre diranno Piangendo ai figli loro; Ilio già stette Dove ora sorge il fumo: a questo segno Si conosce la patria. O tu che resti (Già tracasi alle navi) adempi un voto Ch' io deggio al Nume. Un sacrifizio eletto Promisi a Febo: egli diresse l'arco Vendicator del mio consorte; ei puote Vendicarne anco il padre. In pianto sciolta Disse, e il loco additava.

ECUBA

Ecuba ingrata!

Per vendicar quell'ombra altri previene I voti tuoi. Teco verrò. M'intenda Priamo, e il suo sangue meco al cielo esclami. Ma qual offerta, o mia Cassandra, ai Numi Recar poss' io? Cenere solo, e sola Terra, che bevve le troiane stragi, Ecco d'Ilio i tesori.

CASSANDRA

Il nostro pianto, Madre, è l'offerta che conviene ai vinti.

ECUBA

Tu, Polissena . . .

POLISSENA

Io . . . come?

ECUBA

Resta: unite

Potrian seguirne, per sospetto, i Greci.

SCENA III.

POLISSENA sola.

Polissena infelice! ami chi tolse
La vita al padre tuo. Tremi? paventi
Chiederne al ciel vendetta? e neppur osi
Offendere coi voti il tuo nemico.
Vinse, o Pirro, (ma tardi il veggio) vinse
La tua crudel pietà. Ma ignoto appieno
Allor m' era il misfatto; allor la sorte
M'ascondea, che il carnefice spietato
Fosti del padre mio. Ma invan ricerco
Scuse al mio fallo. Era nemico, e prole

Di nemico peggior, prole d'Achille.
Tu piangi, Polissena? Oh infame pianto!
Nè il tuo rossor celi a te stessa? Ignori,
Empia, ove sci? Sull'arsa Troia, in campo
Di sangue, innanzi alla fraterna tomba.
In te l'odio è dovere. Ohimè! che miro!

## SCENA IV.

Polissena e Pirro.

PIRRO

Polissena, annunziar forse temuta Novella a te degg'io. Benchè non serbi Questo suolo di ceneri e ruine, Orme della tua patria, acerba pena Ti fia lasciarlo.

### POLISSENA

È vero; appien conosci, Pirro, gli affetti miei. Prole di regi Amai la patria, e le sue glorie; or serva N'adoro i mali. Ma non tutti, o Pirro, M'eran palesi: non credca che fosse Fra l'alte imprese del figliuol d'Achille Di vecchio re la morte. Osasti, indegno, Ancor fumante del paterno sangue Sperar l'orfana figlia. Adesso intendo Perchè a me il riveder l'oppressa madre Tanti preghi costò: la tua pietade Sapea qual fosse. Innanzi a lei potesti Priamo svenare, e a me negar la morte, Che io chiesi allor che nella torre il piede Vincitore ponesti. Ahi lassa! errai: Prevenirti dovea, fuggir morendo Il perdono di Pirro.

#### PIRRO

In core io sento, Che giusta è l'ira tua: volli celarti Questo mio fallo, ed a me stesso ancora Nasconderlo vorrei; ma chi si puote Frenar nella vittoria, e in mezzo all'ombre, Onde crescea il furore? A me parea, Enorme spettro, il genitore Achille Al mio ferro additare i più famosi Troiani petti, alto gridando: o figlio, Io qui fra i sacri patti, io qui fra l'are Caddi tradito; mentre in faccia ai Numi, Genero a Priamo stabil pace a Troia lo giurava, e dei Greci e l'ire e l'armi Io contro me traea. Vendetta, o figlio, Vendetta. Oh iniqua frode! e non fu solo Paride il reo.

## POLISSENA

Lo so; sempre la fama
I miseri calunnia, e ognor l'evento
Detta i giudici umani: il vostro Ulisse
Gl'inganni adopri: un re prode gli sdegna.
Guerrier notturno, Ulisse i forti uccida
Vinti dal sonno. Ma che cerco esempj?
Non è Greco Sinone, e le sue frodi
Non vi dier la vittoria? O sacre mura,
Che col suo sangue Ettore mio difese,
Stareste ancora se men stolti i Frigj,
Più generosi voi...

#### PIREO

Ma fra i mortali Immortale fia l' odio l' Assai, mel credi, Sei vendicata; per te ai preghi scendo, Nè pietà fai, ma invidia ai Greci. Io sciolgo Ecuba, e alla mia tenda...

POLISSENA

Ai servi, o Pirro,

Libertà sembra il cambiar giogo; ai servi Questo sia dono, a me non già che nacqui In regal sorte, e colla reggia tutto Perduto avrei, se dell'altezza antica Non serbassi i pensieri.

PIRRO

Ah! nel mio seno

Stupor, rispetto, tenerezza, affanno Cresce a quei sensi invitti. Anch'io l'orgoglio Provo del mio trionfo, eppur col pianto Tu mel cangi in rimorso. Io cedo, e oblio Troia, Paride, Achille: oblio me stesso. Odio fin la mia gloria, e in me sol veggo Un reo che aborri. E quando, anima altera, Quando ti placherai?

POLISSENA

Quando, inumano,

Mi renderai l'ucciso padre; o quando Sua figlia non sarò. Pirro, t'intendo, Anche il mio cor tu vuoi che serva.

PIRRO

Ingrata!

Solo il nome hai di schiava; e chi potrebbe Maggior donarti libertà?

POLISSENA

La morte.

PIRRO

Tant' odio?

POLISSENA

Odio è il lasciarmi in vita. E speri

Ch'io ti perdoni? e il deggio? Ah! se nel core Questa voce ti scende, e qualche impero V'hanno quest'occhi, che dannasti al pianto, Ascolta i preghi mici. Lascia, che degna D'Ettor germana io mi riserbi. Evita, Pirro, l'aspetto mio. Schiava ogni giorno Ho memoric di lutto, ognor m'udrai Gridarti: rendimi i fratelli, il padre Rendimi, e Troja.

PIRRO

Il tuo rigore appago;

Crudele! (1)

## SCENA V.

POLISSENA sola.

È ver: ma più a me stessa il sono, Pirro, che a te. Già dall'Idea pendice Torna la madre: ad incontrarla io volo.

(1) Parte.



# ATTO SECONDO

# SCENA PRIMA ULISSE E CALCANTE

ULISSE

Perchè taci, Calcante? A mille navi Dimora è il tuo silenzio. Ingrato, forse Temi dei Numi? Qual profeta ottenne Gloria maggior di te? L'iliaca polve Fa dei presagi tuoi terribil fede. Seguono i fati la tua voce. Appena Comandi d'onorar l'ombra d'Achille, Che si azzuffano i venti, e par che regni Di Pelco il figlio nei materni flutti. Ma che? lontani della patria terra Starne sempre dovremo? In odio assai Alle donne di Grecia è questo lido, E dei mariti invece ai loro amplessi Poche urne torneranno. Ahimè! qui spenti Gli occhi a noi chiuderà mano straniera.

#### CALCANTE

Il mio silenzio nei passati affanni Ha scusa, Ulisse. Non rammenti quando Apollo irato saettò la morte Nel greco campo, e che per nove giorni Sopra il lido Sigeo fra i vostri pianti, Splendean gli avidi roghi? Allor d'Achille Ai preghi io palesai l'ira dei Numi,
E la colpa d'Atride. Ingiurie e sdegni,
Frutto del ver narrato ai regi, io vidi
Fra i greci eroi, gioia tra i Frigi. Alfine
Cessò la peste; ma d'un Dio gli strali,
(Che immemore di noi sedea Pelide)
Colle morti emulò l'ettorea spada.
E allor gl'ingrati Achei gridàr; Profeta
Delle nostre sciagure, era più mite
D'Ettore Apollo; che la morte solo,
Non la vergogna, era con noi. La plebe
Sempre è stanca dei casi; odia i presenti,
Ama i futuri, ed è tiranna, o serva.

ULISSE

Ma pur, Calcante, del ritorno ai Greci Nulla è più caro: chi dei re non brama Che tu palesi il vero?

CALCANTE

Il ver dai regi Si chiede e si punisce.

ULISSE

O vate, alfine

Quale offendi fra loro?

CALCANTE

Atride, o Pirro.

ULISSE

E due saranno della greca terra Pubblico danno?

CALCANTE

Sempre il popol piange

Per le colpe di pochi.

ULISSE

E come irriti

Atride, o Pirro?

CALCANTE

Che d'Achille all' ombra

Vittima cada d'Ecuba una figlia,
E la sveni una man che le sia cara,
Piace agli Dei. Sta l'ira lore incerta
Fra due sorelle, ed è ciascuna amata
Dal vincitore; se dal ver non lungi
Suona la fama, che non lascia occulti
Mai gli affetti dei re. Credi che Pirro,
O Agamennone voglia (ambo conosci)
L'arbitrio d'una vita a lui si cara
Permettere alla sorte?

ULISSE

E non poss'io Ingannarli, dividerli? e divisi Fiano deboli entrambi.

CALCANTE

Eguale ai Numi
Sei nel consiglio: ma fra noi preveggo
Gare novelle. Se di Troia i fati
Una schiava trattenne, or altra schiava
Può vendicarla: ai Greci opporre i Greci;
E d'Ilio l'ombre può placar col sangue
Civil guerra fra noi; nè invan pavento.
Se il timor non uni gli Achei discordi
Quando per Troia contro i Greci stava
Ettore e Giove, or fian concordi i regi?
Or che sicuri, indomiti e superbi
Li fa Troia espugnata?

ULISSE

E qual di loro

Temi, o Calcante?

CALCANTE Atride. ULISSE

Eppure ai Numi

Immolò la sua figlia.

CALCANTE

Ei non cedea,

Qual credi, ai Numi; sopra noi bramava Il nuovo impero assicurar col sangue.

ULISSE

E se per lui fu colpa, or gli chiediamo Colpa minore. Per tuo cenno aduni Taltibio araldo i greci; e a tutti sveli Il voler degli Dei. Convien che Atride Il consenta; anzi ei stesso alle mie voci Credulo chiederà da te il funesto Oracolo, sua pena. Or vanne; io veggio Pirro. Il tuo zelo assisteramini in breve.

SCENA II.

ULISSE e PIRRO

ULISSE

Figlio d' Achille, io mi credea, che doma Dalla morte l'invidia alfin lasciasse Ai morti eroi l'onor che avanza al rogo; Or m'avveggio (e con duol) che li persegue Fin nella tomba.

PIRRO

Parlar vuoi d'Achille,

Del padre mio? Chi gli contrasta onore?

III.ISSI

Quei che rapirgli osò dalla sua tenda Il premio del suo sangue, e ai Greci tutti Scemò l'aita del possente braccio: Agamennone.

PIREO

Oh iniquo! e con qual velo
Cuopre tanto livore? Achille ei teme
Anco nei sacrificj? ognor severi
Crede gli altari, e che comandi il cielo
Nuovi delitti? Allor silenzio eterno
A Calcante s'imponga: è la sua famaPremio degno del padre; ignote genti
Udiranno il suo nome, e se la tomba,
Argomento di morte, il tempo abbatte,
Achille un Dio sarà; ma sul sepolero
Inumana virtù non sparga sangue,
Pianto alle madri, onde non dica il mondo,
Che in Pirro ancora la pietà crudele
Divien, se il padre colla pena onora.

ULISSE

Se del tuo genitor l'ombra chiedesse Vittime umane, taceria Calcante Temendo Agamennon; sa che per lui Nulla è più vil del sangue. E chi scordato D'Aulide ha sì gl'insanguinati altari, Che temer possa la pietà d'Atride? Ma fra l'achive schiere è noto assai Che di possanza, e d'oro avido usurpa Del valor nostro i premi; odia dei Greci Il pien consiglio, ove da lui temuta Tonò la voce degli offesi croi, Dove Achille gridava; o re, divora (Ti lice) il popol tuo; perchè lo schiavo È ognor più vile del tiranno; i Numi Son giusti, e gloria avrò maggior dell'onta. Poscia neccessità, virtù di regi, Strinse Atride, e all'eroe Tessalo ei rese

La rapita donzella: Ahi! pace in volto, Rancor scrbò nel petto: or la palesa, Or che all'ombra d'Achille onor contrasta, E l'odia anco nel figlio. In campo, ci dice, Pirro è minor della sua fama: crede Non è costui della virtù paterna, Ma sol dei fati, e del furore.

PIRRO

Iniquo!

La mia vendetta ti farà palese, Che non traligno. Al genitor poss'io Vittima offrir di te più grata?

ULISSE

Affrena

Gl' impeti, o Pirro: generosa destra Civili stragi aborre. Imita il padre Che offeso, irato richiamò dal brando La man tremenda. Alla vendetta aspiri? Chiedi a Calcante, che dei Numi ai Greci Sveli il decreto. Che ne temi? Accresci Ad Atride l' invidia, al padre il vanto. Ma pria tu giura che Calcante illeso Sarà (te vivo), e in lui nessun dei Greci Porrà la mano: Achille vuol che l'alto Suo giuramento tu rinnovi.

PIRR

Il giuro

Sul patrio scettro.

ULISSE

Già la tua vendetta, Pirro, incomincia. Atride viene; or viaci, Vinci lo sdegno, e sei maggior d'Achille.

## SCENA III.

AGAMENNONE, PIRRO ed ULISSE.

ACAMENNONE

Ulisse, qual cagione i Greci aduna?

Chieder lo puoi, se inonorata ancora È la tomba d'Achille?

PIRRO

E chi dei Greci Questa gloria invidiar potrebbe al padre? Chi, se non tu, che degli sdegni antichi Memore, al cener freddo anco fai guerra?

AGAMENNONE

M' oltraggi a torto: agli anni audaci io dono L'ingiusto detto: se i paterni spirti In te vivono, o Pirro, ancor rammenta Che non m'offese impunemente Achille. Teco non scendo alla vendetta: poco Dee voler chi può tutto.

PIRRO

Invan m'affreni (1).
Dimmi? che puoi, superbo? Or più non sei
Il tiranno dei re. Cadde con Troia
Quell'impero, a cui fu della tua figlia
Principio il sangue, e se durasse ancora,
Infin ch'è meco questa spada, io sono
Libero, e re.

ultsse Cessate, ai Frigj vinti

(1) A Ulisse.

Spettacolo gradito offrono i vostri Sdegni: deh! non costò lacrime assai L'ira d'Achille? Voi fra re primieri, Che chiaro esempio di virtù dovreste Splendere ai Greci, per private gare Trarrete a morte il volgo? Odimi, Atride. Chi dei mortali pareggiò l'invitto Padre di Pirro? Gli altri suoi trionfi Rammentarti non voglio: è ver che a Troia Noi speso avremmo invan il tempo e l' ire, Se pria Telefo vinto, e Tebe al suolo Adeguato non era, e Crisa e Lesbo, E Tenedo e Lirnesso, e che di tante Rovesciate città, genti disperse Altri andrebbe superbo; eppur non furo Che via d'Achille: ma d'Ettorre al fato Ceda ogni palma: in lui Troia fu vinta. Ahi! vincitor di tanto prode, Achille Per fraude ucciso, ai Greci eterna brama Di sè lasciò; figlio di Dea qui giace Lieve peso dell'urna, e poca terra; E Peleo invano dagli emoni colli Desiando aspettò se delle schiere Rimirasse la polve, o il lieto suono Udisse almen delle guerriere trombe. Or che dirà se nei deserti lari Ode, che del suo figlio onor si nega Fine alla muta tomba? Al dive Achille Nol nieghi, Atride, se adunar ricusi A consiglio gli Achei? vuoi che Calcante Franco favelli, mentre tu con bieco Sguardo il minacci? Ei sa, che regio sdegno Apporta a chi men può certa ruina.

AGAMENNONE

Se agli Achivi adunarsi io vieto, in voi Sta la colpa; che ognor tardi ai consigli, E pronti all'ire il marzïal senato Fate campo di risse. Ivi s'oblia La maestà dei regi: ivi s'ignora Fra i sudditi il rispetto. A voi degg'io Rammentar, che dai Greci ebbi il supremo Scettro fino a quel dì, che vegga sciolte Dal suol Sigeo le vincitrici navi? Cessi il mio regno, a me non cale; io voglio Solo i miei dritti sostener, quand'altri Cieco gl'impugna. Pur s'aduni il greco Esercito a consiglio, e pria Calcante Innanzi a me senza timor riveli I vostri fati, e i danni mici. Nel vate Venero Apollo, e le sue voci adoro.

## SCENA IV.

CALCANTE, AGAMENNONE, PIRRO ed ULISSE.

#### ULISSE

Inoltrati, Calcante; ai legni achivi
Dona di nuovo il mar, rendi il bramato
Favor dei venti. Ahi! mal vincemmo, o Numi,
Se il ritorno n'è tolto. Erano grate
Delle spose al timor quelle dimore
Che in Aulide troncasti; e detestati
Fur gli oracoli tuoi; compensa adesso
L'antico danno; e ti figura, o vate,
Che dalla voce tua pendano tutte
Le greche donne, che nel mare ognora
Stancan gli occhi infelici e d'ogni nave

Prime scorgon le vele, e tante volte, Inganno del desio, corser sul lido. Se temi, ingiusto sei. D' Achille il figlio È tuo sostegno; ti rispetta Atride; E obbedire a quel Dio, che per te parla, Giurano entrambi.

CALCANTE

Achivi eroi, col sangue

Placaste i venti sull'euboico lido; Pur or col sangue a voi placargli impone L'ombra d'Achille.

PIRRO

E qual, Calcante, e quale

Vittima ei chiede?

AGAMENNONE

Spiegati.

PIRRO

Rispondi.

AGAMENNONE

Oh dubbio!

PIRRO

Chi?

CALCANTE

Frigia donzella ei chiede,

Di Paride germana.

AGAMENNONE

Ohimè! Cassandra?

PIRRO

Ah! Polissena.

CALCANTE

Si commetta al caso

L'arbitrio della scelta.

POLISSENA

PIRRO

E che favelli?

Comandare agli Dei ponno un delitto, E noi soffrirlo?

CALCANTE

Esaminare ardisci
La giustizia del ciclo, e dalla polve,
Cicco mortale, interrogar gli Dei!
Obbedivan tremanti un di gli croi
Ai sacri detti. Ora è il timor dei Numi
Virtù del volgo.

AGAMENNONE

Pirro, ecco di nostre Contese il frutto.

ULISSE

Miseri! l' amore Alla virtù vi fa ribelli. Atride, Vanno, e ti mostro edi edunati Cu

Vanne, e ti mostra agli adunati Greci
Degno d'impero. Quando, o re, sapesti
In Aulide dannata ai crudi altari
L'infelice tua figlia, a noi dicevi,
E alle dolenti schiere: è questo, Argivi,
Sol mio lutto, ma gioia a voi: gli Dei
Posero d' Asia nel mio sangue i fati,
E alla patria lo dono. E chi non era
Ammirator di tua costanza? Or serba
E volto, e core eguale. Alla tua fama
Pensa, e al ben degli Achei. La schiava apprezzi
Più della figlia?

AGAMENNONE

Obbligo di monarea: ho nel delitto Complici i Numi; il ciel lo sa s'io piansi Sopra sì cara vita, e se la figlia Vendicaro i rimorsi. Oh voi felici! Voi tornerete alla diletta terra Fra i dolci amplessi: alle consorti, ai figli Narrerete i bei rischj, e l'alte imprese. Di Clitennestra io troverò gli sdegni, Le lacrime, il silenzio: accuseranno Me gli stessi trofci, che questa offesa Non scorda il core d'una madre.

#### ULISSE

Atroce,

Più ti sarà, se noto è a lei, che Atride Padre inumano, ora è pietoso amante. Aggiunger vuoi d'orfana madre all'ire Furie gelose? Di placarla i Numi Or t'offrono la via. Puoi quella morte Espiar sol con questa.

AGAMENNONE

È vero: assolve

Una colpa altra colpa. Ogni delitto Avvezza a molti, e alfine a tutti.

CALCANTE

Atride,

Seguimi, e se imperar pretendi ai regi, Servi agli Dei.

AGAMENNONE

Ti seguo; è premio, o pena Questo impero su i re? comando, o servo?

SCENA V.

Ulisse e Pirro.

ULISSE

Pirro, ancor tu meco al consiglio . . .

PIRRO Anch' io

Verrò tra poco: gli adunati croi Sappiano intanto, che i nemici Pirro, Non le donzelle svena; e che d'Achille L'ombra s'oltraggia col nefando rito. Sappian, che contro a tutta Grecia armata Salverò Polissena.

ULISSE

Ascolta almeno . . .

PIRRO

Nulla ascoltar poss'io.

CLISSE

Parlano i Numi.

PIRRO

Quei di Calcante. Odi. Se Giove istesso Colla folgore sua quest'infelice Richiedesse, sol io, pur contro a Giove, Io la difenderò.

ULISSE

Pirro, sospendi L'intempestivo duol che i mali affretta; Calma quell'ire. Fra i raccolti regi T'attendo. (Invano al suo furor ragiono.)

## SCENA VI.

Pirro solo.

Tanto è in odio agli Dei, tanto gli offende La virtù sventurata? Ah! no: Calcante Simile a lui li finge, e dei mortali Li fa peggiori. Andiamo. Oh Dio! turbata Polissena mi cerca.

## SCENA VII.

Polissena e Pirro.

POLISSENA

Ah! togli, o Pirro,

Dai nostri mali il dubbio. Almen concedi Certo dolore all'infelice madre.

PIRRO

Come? Perchè?

POLISSENA

Veggiam le schiere Argive
Interrogare, accorrere, affollarsi.
Chieggo invan la cagione; altri m'evita,
Altri confonde i detti; in me gli sguardi
Fissa, e gli atterra; e a lui talor sul ciglio
Le mal represse lacrime sorprendo.
Parla, spiega l'arcano. A noi sovrasta
Dopo Troia distrutta altra sventura,
Che ancor dei Greci agli occhi il pianto insegni?

Dirò; (s'inganni). Al genitor le schiere Offrono un sacrifizio, e dei mortali Egli a'voti s'avvezza. In questo giorno Onorato ed acerbo, ogni guerriero Lo rammenta, e lo piange. Or chi te pensa Rea di sua morte, teco irato aborre Fino l'aspetto tuo; quei che ti crede Misera, ma innocente, in te compiange La mutata fortuna; i varj affetti Così d'ognun sul volto il cor dimostra.

POLISSENA

Ma la vittima?

PIRRO

È incerta.

POLISSENA

E presto offrirla

Dovete?

PIRRO

Presto.

POLISSENA

E noi sarem presenti?

PIRRO

Non vi sarcte... A consolar la madre, Polissena, t'affretta: il mio dovere Mi chiama altrove (1).

POLISSENA

Ascolta. Ohimè! confuso, E mesto parte. Dunque Ilio fu poco Olocausto ad Achille? altri ne chiede.

(1) Parte.



# ATTO TERZO

# SCENA PRIMA ULISSE e AGAMENNONE.

#### ULISSE

CREDIMI, Atride, quando parla il cielo Tace pietade: tu dei Greci invano Mover tentasti il core.

AGAMENNONE
Unito a Pirro
Non pietà, ma timor destato avrei
Senza lo zelo di Calcante.

ULISSE

E vuoi

Ch'egli lasciasse dubitar le schiere
Fra lo sdegno di Giove, e quel d'Atride?
Forse non sai come consoli i Greci
Del lor servaggio, quando il re nel tempio
Gede a impero maggiore; e se nei voti
Spavento, non pietà, l'adegua al volgo?

AGAMENONE

Il so pur troppo; e d'Aulide imparai Sopra la riva pei mici danni illustre Che nel pianto dei re la plebe esulta. Ma chi non spera amando? e negli amanti Più credula è la speme.

TILISSE

Amar conviene

Al re dei regi?

AGAMENNONE

Anch'io conosco, Ulisse, La virtù, che non seguo. Ah! quest'amore Vien da pietà.

ULISSE

Pietà! Figlio d' Atreo; Padre, e uccisor d'Ifigenia, che dici? E qual Dio ti cangiò?

AGAMENNONE

La mia sventura.

Ifigenia! dal di ch'io ti svenai, Gli oracoli del cielo invano opposi Ai miei rimorsi. Dio non v'è che impong Silenzio alla natura. Ah! le sue grida S'alzano nel mio cor fin dalla tomba: Invan l'oblio delle paterne cure Cercai fra l'armi, e allor che mille navi Sciogliean fastose dall'euboico lido Carche di tanti re, quando d'Achille Maggior d'ogni altro, e di me sol minore, Domai l'ire superbe, a me parea Nel profondo del core udir tal voce: Tanto poter ti diede il casto sangue Di lei che padre ti chiamò primiera. Che più? Troia si espugna, e tutta fuma D'Assaraco la reggia, al suol le mura, Opra dei Numi, il greco ferro adegua. Di tal trionfo ogni altro re sarebbe Superbo, ed io (lo crederesti Ulisse!) Questi allori detesto, e ognora il sangue

D'Ifigenia vi scorgo; e in mezzo a queste Ruine altere, che mi dan terrore, Parmi che l'ombra sua m'insegua; e quando Ha qualche posa il combattuto spirto, Non la possanza dell'achive schiere, A cui son duce, in questi avanzi io veggo, Ma i ludibri del caso, e mi sovviene, Che mancò a Priamo il rogo, a Priamo padre Di tanti eroi; m'accorgo ognor che questa Invidiata autorità di regno È un illustre infortunio, onde beato L'ultimo schiavo mio chiamo dal trono. Sola il tenor della mia dura sorte Raddolcisce Cassandra: ognora in mente Mi torna il giorno, in cui fra l'altre schiave Palpitando aspettò della temuta Urna il giudicio, e ch' io la vidi al cielo I begli occhi innalzar gravi di pianto Quasi rimproverar volesse ai Numi Ouelle sciagure che non merta. Oh quanto Ornamento del volto era il dolore! Dal suo ciglio io pendea: quando l'araldo Leggea le sorti, impallidiva anch'io, Ed il favor della fortuna incerta Usurpava coi voti: io le catene Sciolsi, io piansi al suo pianto, e se le cure Del vincitor fossero grate al vinto, Cassandra ai Numi perdonar potrebbe Le vittorie dei Greci.

Assai diverso

Io ti credeva. Non dirò che al tuo
Stato disdice dell'età primiera

Vaneggiar nei pensieri, e che l'amore Mal fra le cure ammetter puoi del regno. Ma credi che obliar possa Cassandra Che i congiurati eroi teco traesti Contro il patrio suo nido? Orfana, afflitta, Serva per te divenne. Ignori, Atride, Che s'odia chi n'offese? uso all'impero Credi che amore si comandi?

AGAMENNONE

Ulisse,

Toglimi ancor la speme: io deggio ai vinti Serbar pietade.

ULISSE

O re, lasciala al volgo. Imita i Numi: dei felici a loro Piace la causa: qual potente scelse Fra i miseri l'amico? Il regno cedi, Se pretendi esser pio

AGAMENNONE

Del trono è degno Chi sta contro la sorte, e degli Dei L'ingiustizia corregge. A Giove piacque I Frigj abbandonar: piace ad Atride Di proteggerli il vanto. Ulisse, anch'io Vivo nel lutto, e a compatir l'altrui

Il mio m'insegna.

ULISSE

La clemenza ai regi Spesso è fatale: tu che in questa polve D'Asia comun sepolero e dell'Europa Leggi lo sdegno dei cangiati Numi, Dimmi, non sai perchè dei Frigj il sire Senza pianto vi giace, e senza nome? Fu pietoso: non regno avrebbe, e vita, E onor perduto se più re che padre Era costui, se del suo figlio ai pianti Chiudea l'orecchia, se al tradito sposo Rendea, più saggio, la beltà spartana: Ma vinto da pietà l'achea vendetta Con Paride ivritò; pel suo rifiuto, Crebbe l'ingiuria onde la Grecia armossi. Ti sovvenga di lui: non diè la sorte Maggiore esempio.

## AGAMENNONE

Ulisse, io seguo il core, E non gli esempj; nè temer poss'io Di Priamo i casi. Ei proteggea delitti, Io li victo.

#### ULISSE

E delitto, Atride, appelli La volontà dei Numi?

#### AGAMENNONE

E tal la credi?

Chi questi Numi udi? parlano sempre (1) Dei Sacerdoti per la bocca, e sono Mortali i Sacerdoti. In cor mi sento

(1) Alcuni per ignoranza, altri per malignità hanno voluto riferire alla religione vera questa sentenza di Agamennone intorno alla falsa. Si rammenta ad ambedue che Dio venne in persona ad annunziarne le verità neccessarie alla nostra salute, e fu udito da un popolo intiero. Dopo questa riflessione, l'autore si lusinga che i primi cesseranno di dargli quelle lodi ch'egli non vuole, e i secondi quel biasimo che sa di non meritare.

Oracolo migliore: il tuo Calcante (Se mi condanna il core) invan m'assolve. Ma quivi Ecuba scorgo; ah forse ancora Tutto non seppe: il miserando aspetto Fuggiamo, Ulisse (1).

## SCENA II.

ECUBA ed ULISSE.

ECUBA

Ulisse, è ver, che umane

Vittime imponga Achille?

ULISSE

I sacri riti

Chiede a Calcante (2).

#### SCENA III.

Ecuba poi Polissena.

ECUBA

Neppur m'ode; oh fasto Ma dimmi, o figlia, dimmi; ancor s'ignora La vittima qual sia? nulla da Pirro Saper potesti?

POLISSENA

A me dicea soltanto Ch'era al consiglio dei celesti aggiunto Dai Greci Achille.

ECUBA

Achille un Dio! crudeli.

- (1) Partc.
- (2) Parte.

Ei che al suo carro strascinava Ettorre
E le viscere mie. Ma che rammenti,
Ecuba? lo mirasti, e darti morte
Non ti poteva lo spettacol solo?
E vivi ancora, e temi? Io per voi temo,
Misere figlie: ah! voglia il ciel, che a questo
Nume degno dei Greci il vostro sangue
Non sia la prima offerta.

### POLISSENA

A me giurava,
Che al sacrifizio non sarem presenti.
ECUBA

Ah! certo io nol vedrò: molto soffersi, Polissena, e per molti: esser io posso Misera ancora. Così certe l'ire Contemplo del destin, che forse io temo Quando pianger dovrei.

## POLISSENA

Temer poss'io
Altro che morte? morte imploro, o madre,
Venga, e mi tolga a tanti affanni. Oh quanto
È a me benigna, se nel patrio suolo
Col padre mio, col mio german mi chiude!

La vita io temo. Se il dolor mi fosse Cortese quanto mi saria la scure Ancor sarei regina. Ah! voi serbaste La sventurata mia canizie, o Numi, A maggior pena. Dal mio sen strappate Vedrò Cassandra, e te: vedrò gli altari Tinti del vostro sangue, e nelle vostre Viscere ricercar vedrò Calcante Le minaccie dei Numi, e ognor fra i cari Sepoleri indarno invocherò la morte, E fuggirà la morte, e sarò tratta Sopra le navi dei nemici in Argo, Schernita ancella, oli mio rossor! L'Achive, Costei, diranno, perdè patria, regno, Sposo, figli, speranza, e vive ancora?

POLISSENA

Oh nel dolor mente feconda! a torto Strazj te stessa. Il morir nostro ai Greci Scema le prede e il fasto. Ancelle in Argo Teco n'andremo. Non temer dagli empj Inutile delitto.

ECURA

Util delitto

Lo scempio fu d'Astïanatte? a gara Pur lo chiesero i Greci.

POLISSENA

Era il fanciullo

Troppo simile al padre: un di potea Vindice e difensor dell'arso regno Rendere a noi dispersi e patria e nome.

- ECUBA

Così il Greco dicea, che dei nemici Anche i voti paventa, e ognor previene Gli odj che meritò. D'Ettore il figlio Immolaro al timore; or non potranno D'Achille al fasto, e agli sdegnati flutti Offrir le figlic mie? troppo il rammento, Che son usi a comprar col sangue i venti, E con qual sangue! fia migliore amante, Che non fu padre, Atride? or vedi ai Greci Chiuse le vie del mare: in cor di tutti Regnano i padri, le consorti, i figli, E sospirando della lunga assenza Contano gli anni; qual delitto a loro Lieve non sembrerà, purchè Calcante Il ritorno prometta? Ohimè! Cassandra A noi vien mesta.

## SCENA IV.

CASSANDRA, ECUBA E POLISSENA.

#### ECUBA

Io di saper a un tempo
Bramo e pavento... ma tu piangi, oh Dio!
Non m'ingannava... ostia ad Achille...

GASSANDRA

Ei chiede

Di Paride germana.

POLISSENA Ah! me. CASSANDRA

S'ignora

Qual fia.

ECUBA

Numi crudeli! i miei timori Così finite? Oh vittime! Oh mio sangue! Oh disperata madre! Io voglio, o figlie, Morir con voi. Per questo petto il ferro Sol può giungere al vostro... Ah! chi s'inoltra?

## SCENA V.

Ulisse, Ecuba, Cassandra e Polissena.

ULISSE

Ecuba, ingrato ufficio, e a te funesto M'impongono gli Achei.

ECUBA

Mai non si scelse Miglior nunzio di morte. È nota, Ulisse, La tua pietà.

ULISSE

Nostro rigor tu credi Il voler degli Dei?

ECUBA

Che Dei, che altari? Parlami di Sinon, parla d'inganni, Di rapine, di stragi. I vostri Dei Son le nostre sventure.

ULISSE

Invan t'adiri 10i. T'accheta, a

Contro il ciel, contro noi. T'accheta, ascolta L'Oracolo superno. Ostia ad Achille Una tua figlia cada: oggi la sveni Man, che le sia diletta. Alfin tu sola Cara alle figlie...

ECUBA

Oh scellerato! Oh mostro!

I padri in Grecia credan pie le stragi, E santo il parricidio. Il vostro Nume D'Ifigenia sull'empio lido, il sangue Alla madre non chiese? Atride istesso Gli occhi ritrasse dal crudele altare, E col manto regal nascose il pianto. Io sollevar potrò sulla mia figlia La scure di Calcante? e lo credeste? Non le catene, non i figli uccisi In seno delle madri, e Priamo in mezzo All'are ch'ei sacrò, son pari oltraggio A questo ch'oggi soffro: o vile, e pensi

Ch'io nata per regnar, tanto la vita E l'onta amar potrei, che se avrò un ferra L'uso ne ignorerò?

> POLISSENA Madre, poss'io

Dalla tua man sperar la morte?

CASSANDRA

Oh madre!

Tu colla stessa man chiudermi i lumi Potrai?

ECUEA

Deh! figlie, mi sbranate il core. Qual colpa degna di si lunga vita Commisi, o Numi, ch'io mirar dovessi Tanto infelice il sangue mio?

ULISSE

Pietade

In chi non desti? Se dolor cotanto Udir la voce di ragion potesse, Ecuba, io ti direi che i Greci astretti Dall'Oracol crudele un'altra mano Sceglier non ponno che la tua; qual altra È cara alle tue figlie?... alı! niun di noi Aman per certo.

POLISSENA

Oh Dei, qual lampo splende Fra le tenebre vostre! Io la richiesta Vittima io sono; e Pirro . . . (1)

ULISSE

Io non condanno

(1) Fra sè a parte.

POLISSENA

L'odio vostro, e contrarj ai nostri voti I vostri.

ECUBA

Tu saresti, e Grecia in polve, Se uccidessero i voti. È ver, le figlie Aman me sola: e questa è colpa, ed io Deggio punirle? Andiamo. Ov'è l'altare? Ov'è la scure?

ULISSE

Indicar dee la sorte Lei, che cadrà: tu l'infelice nome Trarrai dall'urna.

ECUBA

Ohimè! qual nuova è questa Arte di crudeltà? come dall'urna Trarre il nome potrò? la mano, il labbro Già mi s'aggliaccia.

CASSANDRA

Me guida all'altare, Là Calcante mi sveni. Io vi predico Propizj i venti, io dei trionfi vostri Profetessa verace.

POLISSENA

A me si spetta
Morire, e non a lei: d'Achille sposa
Esser doveva: me dimanda Achille.
Vedi, alla madre tal decreto è morte:
Pria nel suo seno mille volte il ferro
Immergerà, che sopra noi l'innalzi.
Oracolo non v'è, nè Dio, nè Achille,
Che un impossibil chieda. Ai piè dei Numi
Quando m'avrai, ne svelerò l'arcana
Giustizia, e il cenno.

ECUBA

Deh! cessate, o figlie,

Povere figlic! In più felici giorni
Tra voi fu gara di materni amplessi,
Ora è di morte. Ambe a me care, ed ambe
Siete viscere mie; del fier comando
Bingrazio i Numi; assai soffersi, assai
Vissi per voi; per voi convien ch' io mora.

LISSE

Ecuba al fato cedi, e a me le figlic; Così piacque agli Achei, perchè coi Numi Pirro non pugni, e Atride.

ECUBA

Ahimè! che dici!

Le figlie mie non lascerò: qual dritto Sovr'esse hai tu?

ULISSE

Quello, che a me concede

L'esercito dei Greci.

ECUBA

Or tutto venga

L'escreito, io l'attendo; e dalla madre Cominci il sacrifizio. Ah! pria dal petto Mi svellerete il cor, che dalle braccia Queste infelici.

HLISSE

Invan contrasti; ai Numi

Obbedisci.

ECUBA

Crudele! e vuoi?...

TILISSE

Gli Dei

Vogliono, e i Greci. Alfin che puci?

ECUBA

Morire.

POLISSENA

A che resisti? imbelli siamo: oh madre! Costui t'opprimerà.

CASSANDRA

Deh! a noi concedi

Gli ultimi amplessi.

ECUBA

E voi pur mi lasciate?

Oh figlie, oh figlie d'infelice madre! Ettore, dove sei? Queste difendi Ultime del tuo sangue. Anche ombra vana Basti contro costui.

ULISSE

Meco alla tenda

Venite.

ECUBA

Io pur verrò. Perfido! . . .

SCENA V.

PIRRO, ULISSE, ECUBA, CASSANDRA e POLISSENA.

PIRRO

Ulisse,

Che fai? Che tenti?

ECT BA

Ah! le mie figlie, o Pirro, Salvami... ai piedi tuoi... Priamo, perdona

Se le ginocchia a chi t'uccise abbraccio; Io son madro.

PIRRO

Vedrai che Pirro emenda L'error della vittoria, e forse un giorno Obliarlo potrai. Che chicdi, Ulisse? Di', che chicdi da me?

ULISSE

Sol che tu sia

Figlio d'Achilic.

PIRRO

Iniqui! Onta al lignaggio È la pietà? No; più che a voi m'è cara Del padre mio la gloria, e non la deve Contaminare un innocente sangue.

ULISSE

Ma i Numi?

PIRRO

I Numi immaginar crudeli

Non posso.

ULISSE

E i Greci?

PIRRO Non li temo.

ULISSE

E fede

Ai vaticini neghi?

PIRRO

È la mia spada

Oracolo più certo.

TILISSE

Io più non voglio Garrir teco. Tua schiava è Polissena, Difendila. Qual dritto, o Pirro, opponi Per Cassandra?

ECUBA

Signor, salvami entrambe, Entrambe a me son care, in queste io vivo, In queste io mi consolo. Esse a me sono Oblio dei mali, agli anni mici sostegno, Speme, corona e patria. Esse domaro I mici liberi spirti, e sol per loro La vita tollerai. Per me non prego: Se madre non foss'io, neppure ai Numi Mi volgerei. Te invoco, e questa imploro Man vincitrice: alle meschine aita Porgi, salvale, Pirro, o almen permetti Ch'io morendo le salvi. All'ara innanzi Starò, tel giuro: del concesso ferro, Oh vero dono! la materna destra Sicura s'armerà, che col mio sangue Del lor comando io scuserò gli Dei.

PIRRO

Non più; l'altar, la vittima sarebbe Rossor dei Greci, e degli Dei. Vedrai Pria del Xanto tornar l'onda pentita Al giogo ideo, che d'Aulide (me vivo), Si rinnovi l'infamia; assai di sangue In Ilio han sparso la vittoria e l'ira; Non ho guerra coi vinti. I mici guerrieri Ad Atride ... che temi? ei non mi cede Nella pietade; in favor vostro ai Greci Che non dicca? commosse i più crudeli. Involontario pianto a melti io vidi Scorrere sulle guance. Allor Calcante Armò i suoi Numi, e per timor devoto Il volgo incrudeli: non cede ai preghi, Ne a pietà, nè a ragione. Or meglio il brando Persuada i crudeli.

ECUBA

Oh! perchè l'urna

Servaggio eguale a noi non diede? almeno Noi pianto avremmo insieme: ah quanto poco Potea render felice Ecuba, o Numi! (1)

#### SCENA VI

PIRRO, ULISSE, POLISSENA ed ECUBA.

ULISSE

Dunque così dei Greci alle richieste Pirro acconsente?

PIRRO

I miei liberi sensi Udisti: annunzia il mio rifiuto.

ULISSE

E sei

Alla patria ribelle?

PIRRO

Allor che tenta Rapirmi i premi del mio sangue, e vuole Che di guerrier carnefice divenga, Io son Troiano: dalle sue ruine Ilio, che per me cadde, alzare io posso.

ULISSE

Pria vedranno gli Achei come difendi Quello che d'Ilio avanza.

PIRRO

Oh gioia! al campo

Vola, io v'attendo: ah no! troppo al mio sdegno Ogni dimora costerebbe. Io vengo Ad assalirvi.

(t) Cassandra parte accompagnata dai soldati di Pirro. ULISSE

Forsennato! i Greci

T'aspetteranno (1).

### SCENA VII.

PIRRO, POLISSENA ed ECUBA.

POLISSENA

I giorni tuoi, Signore,

Cimenti: pensa al tuo dover.

PIRRO

Ti spiace

Dalla mia mano ancor la vita, e deggio Contrastar per salvarti? in mezzo a mille Avverse squadre o vincitore, o estinto Oggi distinguerai Pirro dai Greci (2).

POLISSENA

Misera! oh Dei erudeli, ancor volete Voti da me per chi m'uccise il padre! (3)

- (1) Parte.
- (2) S' invia con Ecuba.
- (3) Li segue.



# ATTO QUARTO

## SCENA PRIMA

ULISSE solo.

Gra tutto ho scorso il campo, e in tutti ho sparso Il terror degli Dei. La patria ognuno Allontanarsi vede, e più l'ardente Comun desio scoppia in minaccie e sdegni. Dai lampi acceso l'aer fosco, i venti, Il mare, tutta la natura irata Per Achille combatte. Al volgo i casi Interpetra il timor, che tutto crede Opra dei Numi. Aggiungerà Calcante Ai creduli spavento. Ei viene.

SCENA II.

ULISSE e CALCANTE

CALCANTE

Ulisse,

Timido inganno della plebe i miei Vaticini non sono: anche l'inferno Rompe sue leggi; ed il timor dei Numi Ai pallidi mortali insegnan l'ombre.

ULISSE

Ma come? parla: io non comprendo.

Pirro

Coi mirmidoni suoi sfidava in guerra E la Grecia, e gli Dei, dove d'Achille S'erge il sepolero: in resta era ogni lancia. E teso ogni arco, allor che i passi miei Guida incognita forza; ah! certo un Dio M'empiea di sè, ch'io più mortal non cra. Volo in mezzo alle schiere, affronto Pirro, E grido: Queste alla paterna tomba Son le vittime care? Ah! sorgi, Achille, Sorgi e rimira dell'insano Pirro Le sacrileghe imprese, ed arrossisci D'essergli padre. Allor dai marmi un cupo Gemito s'ode; nell'incerte destre Tremano l'aste, le contrarie schiere Unisce la paura, il suol vacilla, Il cielo tuona, agli sdegnati flutti L'ira s'accresce del presente Achille; Orrendo ei stette sulla tomba; in oro Gli splendean l'armi emule al sole, e fiamma Dell'antico furor gli ardea negli occhi. Così li volse nel funesto sdegno Contro il figlio d' Atreo. Tu, prole ingrata, Tu, grida a Pirro, mi contrasti onore Invano. Trema, l'ostia io scorgo, il ferro A me promesso. Il Sacerdote, il sangue Sa Polissena. Allor vermiglia luce Dall'armi sfolgorò, maggiore, immenso Torreggiò Achille sulla tomba, ascose Fra i lampi il capo, fra le nubi, e sparve. ULISSE

annil a fra la cabi

Qual portento mi narri! e fra le schiere? . . .

Nè calma, nè tumulto. In lor durava Muto terrore: nella tomba immoto S'affisa il greco stuol, nè crede al guardo. ULISSE

E Pirro?

CALCANTE

Ei gli occhi atterra, e tace, e ondeggia In gran tempesta di pensieri.

ULISSE

È in rischio

Per lui la Grecia.

CALCANTE

Ecuba corre, e seco
Trae la figlia, (vigor le dava il duolo)
E forsennata esclama: o Greci, ai vostri
Oracoli credete: io deggio, io sola
Immolar la mia prole: a nessun cedo
Gli empi miei dritti. Allor Cassandra i Greci
Con alte grida dimandaro, e tosto
Di te mossero in traccia. È lor desio
Che di Pirro omai vinto i folli amori
Tu domi col consiglio.

ULISSE

È lieve impresa.

Dalla causa di Pirro ho già diviso
Agamennone: omai Cassandra ei crede
Dagli oracoli esclusa, e quindi posa
Della gran lite spettator tranquillo.
Or tu, Calcante, col terror dei Numi
Le risse affrena, e col portento opprimi
L'ardir del volgo.

CALCANTE

Sieguimi: agli Dei Serva il tuo senno, e li secondi (1).

(1) Parte.

ULISSE

Il senno

È dei celesti il maggior dono, e tutto Per lor s'adopri.

SCENA III.

AGAMENNONE ed ULISSE.

AGAMENNONE

Odimi, Ulisse; orrendo

Strepito d'armi intorno cresce, e Pirro Infuria... i Greci preme. Ah l corri, acheta Coi saggi detti tanta insania.

ULISSE

Io volo.

SCENA IV.

CASSANDRA ed AGAMENNONE.

CASSANDRA

Lasciatemi, crudeli. Ah! della pugna
Il fragor s'avvicina, e si combatte
Per la sorella, per la madre; e tardi,
Agamennone? Va, salvami il solo
Avanzo del mio sangue. Io ti scongiuro
Per questo pianto, per la dolce vita
Del pargoletto Oreste.

AGAMENNONE

Oh Dio! Cassandra,

Il duol t'accieca. Col rigor, coll'armi Il volgo irriterei. Misera! ignori Quanto il volgo è tremendo allor che i suoi Furori un sacerdote accende e guida. E la\_mia gloria, e la tua vita?...

#### CASSANDRA

È pena

A chi serve la vita. Ov'io perdessi Madre, e germana, così vil mi credi Ch'io sopravviver voglia, o sei sì erudo Da negarmi la morte?

AGAMENNONE

lo t'amo, e voglio

Salvi i tuoi giorni.

CASSANDRA

Oh d' un amor verace

Illustri prove! Il campo ostil racchiude Ogni mia cura; te piangendo invoco, Nè m'odi, e a me che desolata grido D'amor favelli. Incontro all'armi io stessa, Io correrò.

AGAMENNONE

Te perdi, esse non salvi. Vietar non puoi, ma comandar delitti

Al volgo insano.

CASSANDRA

Tu comandi il fallo,

O re, quando nol vieti. Il sangue sparso Ricaderà su te; perir mi lascia Perir coi mici... ti posso chieder meno?

AGAMENNONE

Che dici? cara più che tu nol credi Mi è la tua vita.

CASSANDRA

Nè pietoso sei

Nè crudele abbastanza. I mici difendi, O a me concedi libertà di morte.

AGAMENNONE

Io ti vo salva.

CASSANDRA

Io morir voglio: i Numi A tua crudel clemenza egual mercede Daranno, io tel predico.

E quale?

Un figlio

Simile a te; che ardisca, e tremi, e sia Empio per la pietà; che non s'appelli Innocente, nè reo; che la natura Vendichi, e offenda; ... a che mi rendi, o Febo, Inutil dono! . . . Ilio non cadde? . . . ahi dove Sono! che veggo! o patria mia, raffrena Il pianto, e mira sull'euboico lido Le fiamme ultrici . . . Già la Grecia nuota Dalle tue spoglie oppressa . . . orribil notte Siede sul mare . . . il fulmine la squarcia . . . Ah! chi lo vibra?... tardi, o Dea, conosci I Greci, tardi a vendicarmi impugni La folgore paterna : . . Eccomi in Argo: Tenebri eguali alle troiane stanno Sovra la reggia pelopea; di pianto Tuonan gli atri regali . . . imbelle mano Vendica l' Asia, e la nefanda scure Cade pur sul mio collo. Ah! grazie, o Numi, Alfin libera io sono, e già ritrovo L'ombre de'miei . . . che dissi! ah ch'io vaneggio! Lascia ch'io vada.

#### AGAMENNONE

Oh qual ti siede in volto Pallor tremendo! quali morti, e quali Colpe predici! Spirano i tuoi detti Terror segreto che sul cor mi piomba. Dei, le minaccie allontanate.

### SCENA V.

ULISSE, AGAMENNONE e CASSANDRA.

ULISSE

È vinto

L' audace Pirro, e invan fuggir qui tenta Del volgo all'ire.

CASSANDRA

Ov'è la madre? io voglio

Morir con lei.

ULISSE

La tua presenza, o donna, Gli accesi sdegni accrescerebbe.

AGAMENNONE

Argivi,

Lei guidate in sicuro.

CASSANDRA

Oh Dei! la madre . . .

## SCENA VI.

ULISSE ed AGAMENNONE

TLISSI

Agamennone, vanne; argine i mici Faranno a Pirro.

AGAMENNONE

Ohimè! qual giorno è questo!

Quali presagj!

### SCENA VII.

Pirro, Ulisse e Soldati (1)

PIRRO

Invan t'arretri, Uliese:

Ti giugnerò.

ULISSE

Sì, mi vedrai (2).

## SCENA VIII.

PIRRO, poi ECUBA e POLISSENA da diverse parti.

PIRRO

Conosco,

Perfido, l'arti tue.

ECUBA

Signor, la figlia,

La mia figlia fra l'armi...

PIRRO

Eccola, Alfine

Salve voi siete. A me d'intorno ancora Freme il tumulto, e nelle molte spade Più che nel loro ardir fidano i Greci, Sempre pochi per me. Nuovi guerrieri Mi condurrà Fenice. Allor col ferro Il cammin m'aprirò; vedrete allora Strage, e non pugna. Tutta l'oste argiva Qui m'assalga, non temo. Oggi, nol niego,

<sup>(1)</sup> I soldati di Pirro assalgono quei d' Ulisse che si ritira.

<sup>(2)</sup> Parte.

Pur appresi a temere. Oh giorno! Il padre! Quegli sguardi, quei detti! Ah! voi piangete . . .

ECUBA

E chi vuoi che non pianga? Anche l'inferno Congiura ai danni mici; fin dalla tomba Ne fa guerra tuo padre, e dei Troiani Vive sempre alla pena. In chi poss'io Sperare, se la morte ancor m'inganna? Nè ingrata io sono a tua pictà, ma vana Credo l'aita; ahi misera! ad Achille Vittime partoriva, e fui dei Greci Per le spade feconda. Oh Dio! la plebe Non dimandò Cassandra? È forse Atride Persuaso, o sedotto? Alla sua tenda Si corra.

#### SCENA IX.

POLISSENA e PIRRO.

POLISSENA
Ohimė! sempre temer...

Che temi?

Io ti difendo.

POLISSENA

Al tuo destino, al mio
Cedi, o Signore: invan contrasti al padre;
Non sai qual braccio ferir debbe; ignori
Qual sangue si richiegga. Io sola, io sola
Assolverò gli Dei. Trafigger questo
Misero cor vogl'io, risparmiar l'onta,
Vittima volontaria, ai Greci, ai Numi.

PIRRO

Dunque indarno pugnai? Dunque t'offende La mia pietà? Vuoi colla morte, ingrata, Sottrarti al mio soccorso. Or la mia gloria M'impone che tu viva, e molti prodi Pendono dal mio cenno.

POLISSENA

E se dei Numi

Il terror li disarma, o nel tuo petto Volgon le spade, io di tua morte allora, lo sarò rea. D'Achille innanzi all'ombra Tu pure impallidisti.

PIRRO

Assai col ferro

Espiai quel timore, ai forti io fui Fra l'armi esempio, e me seguian vincendo.

POLISSENA

Si, perchè nel pugnar temean le schiere Pirro più degli Dei: ma in cor (mel credi) Tremano, incerte stanno; ancor Calcante Spaventa, e regna.

PIRRO

Ah Polissena! spesso

Migliori in guerra le seguaci squadre Fa la causa migliore; e quest'aita Prestar mi puoi.

POLISSENA

Come, signore?

PIRRO

In campo

Combattere per te fin contro i Numi I Tessali vedrai qualor tu sia Sposa di Pirro. Taci? e a te le guance Il pallore, e il rossor cangia a vicenda? Che dirmi vuoi? Che i cittadini, il regno, Che tutto alfin ti tolsi. Or, Polissena, Tutto ti renderò; tuo padre oblia, Mi scorderò del mio.

POLISSENA

Che dici? Infame
E rea sarei: pena maggiore avrebbe
Ilio da me che dagli offesi Atridi.
Sotto l'ampie ruine i mici Troiani
Gemono ancor malvivi: altri col grido
Mesti fra l'onta dell'achee ritorte
Invocano la patria. Ecco i festivi
Cantici alle mie nozze! A quegli ardenti
Avanzi d'Ilio accenderò la face
Degna dell'Imeneo! diranno i l'rigi
(Giusta rampegna) che di Troia ai mali
La mia gioia mancava.

PIRRO

Eran minori
Le cagioni dell'odio allor che al tempio
Sposo aspettavi Achille? A me Fenice
Narrava delle schiere i detti acerbi.
O Greci, il frutto di cotante morti
Son le nozze d'Achille, innanzi all'ara
Frigj ed Achei staranno, a cui dal petto
Stillano ancora le ferite il sangue,
Prezzo dell'imenco: verrà la sposa
Nella tenda d'Achille, e vedrà l'asta
Ond'Ettore peria; tranquilli sonni
La misera tearrà del suo fratello
In braccio all'uccisor: del campo argivo
Monumenti di strage in ogni parte

Vedrà: dove tra mille armi famose Errò coll'onde il Simoenta, e dove Del Xanto, che tardar le frigie stragi, Cercò la strada il sanguinoso flutto. Forse pensoso di rumor plebeo Negare ai voti ti dovea d'Achille Priamo? la pace è di chi regna il primo Dover. non la vendetta.

POLISSENA

E a te Fenice

Non disse il fine dell'infauste nozze; Non disse l'ara, e gl'invocati Numi Da Paride traditi, e quella colpa Che del mio genitor nell'innocente Sangue tu vendicasti. Alle mie nozze Quale augurio!

PIRRO

Diverso, o Polissena, È il tempo, il loco. Odio tu celi in questo Magnanimo rifiuto, e tu m'aborri Quant'io t'amo. Sospiri? e scempio, e morte Vuoi piuttosto che Pirro? All'ara anch'io Verrò. Achille vedrà di quanto sangue Fumeranno gli altari. Ah! non fia pago D'una vittima sola; il tuo rigore Altra ne immolerà degna del padre.

POLISSENA

Io t'odio, o Pirro? Ah! lo dovrei, ma solo Piangere io so. Col mio segreto in petto Lascia ch'io pera. Se a te noto, o Pirro, Fosse il mio core... oppressa, disperata Mi perdo... oh Dio!... Tempo, o Signor, concedi Ai miei pensieri; generosa e degna Sarà di me la scelta, e grata appieno Ai benefici tuoi vedrai l'afflitta Polissena, vedrai... Ma udire io bramo Pria la saggia Cassandra.

PIRRO

Io tel consento, Sebben la tua favella in sen mi desti Un tumulto d'affetti. A unire io volo Or con quei di Fenice i mici guerrieri.

## SCENA X.

## POLISSENA sola.

Oh Pirro! oh tu dei mali miei funesta, E adorata cagione! ah! più infelice Sarai di me. Vittima io stessa, o Numi, All' ire vostre m'offrirò. Placate Gli odi nel sangue mio. Questa dei Greci Or sia l'ultima colpa. Esci da questo Misero core, o Pirro. Ah! sempre meco È l'immagine tua. Sempre t'ascolto, Sempre ti veggo. Ma perchè, spietato, Perchè uccidermi il padre, e il ferro istesso Non vibrar nel mio seno? Io forse questo Crudel perdono meritai col pianto? O mi serbasti all'ara? Ah! Pirro, t'ama Polissena, e tu l'ami. Ecco il delitto Ch'espiar dei col sangue tuo. Tel chiede Il ciel, l'onore. E dubitar poss'io Fra la vita, e l'infamia? E Pirro ardisco Opporre ai fati? Spargerà di sangue Fiumi, ma invano: sosterrò vederlo

## POLISSENA ATTO QUARTO

Morir per me dei miei nemici in mezzo; Delle pallide labbra il suono estremo Chiamerà Polissena... E la sorella, E la madre morranno? ah! no, si vada; Al crudo altare mi conduca Ulisse, Si rivegga Cassandra, e poi si mora.

123



## ATTO QUINTO

SCENA PRIMA
POLISSENA C CASSANDRA.

#### POLISSENA

Io la vittima sono, c me richiede L'ombra d'Achille; nè mentir l'inferno, Nè annunziar suole invan l'ire dei Numi La presaga natura; un Dio svegliava Il furore dei venti.

CASSANDRA

E quale hai dritto D'usurparmi la morte? È ancora incerta La tua sorte, e la mia.

POLISSENA

Certo è il mio fato;

Non cercarne perchè. Meco sepolto
Resti ciò, che a te duolo, a me vergogna
Saria, se tu il sapessi. A quest'arcano
Dono il mio sangue: nè acquistarne onore,
Ma non perderlo è il frutto. Io non t'inganno:
Son giusti i Numi, e la mia morte è giusta.
La madre assisti: tu le asciuga il pianto,
E in consolar la sventurata adempi
Pur le mie veci. Esser sostegno e guida
Agl'infermi anni suoi tu dei, nè troppo
Rammentarmi all'afflitta; il suo dolore
Accresceresti. Sul materno volto

Ai tuoi baci, o Cassandra, aggiungi i mici.
All'ombre io scenderò, ma questa cura
Verrà meco insepolta. A Priamo, ai figli
Di lei ragionerò. Dirò che teco
Lasciai la madre. Ah! tu mi guardi e piangi!
Deh! col tuo duol non funestarmi, o cara,
Il piacer della morte.

CASSANDRA

Asconder puoi

A Cassandra segreti? ignorar deggio Ciò che a morte ti spinge?

POLISSEN

Oh Dio! Germana.

Non curar di saperlo. Ulisse giunge, E seco all'ara io corro: ogni tuo sforzo Inutile saria.

#### SCENA II.

ULISSE, POLISSENA e CASSANDRA.

POLISSENA

Dubiti, Ulisse?
Sì vil mi credi che la vita in dono
Io chieda a te?

ULISSE

Dunque che vuoi?

POLISSENA

La morte.

ULISSE

La morte! Come? per te pugna e vince Pirro, e col sangue degli uccisi Achei Vendica i tuoi. Certa è la palma; accorre Atride istesso.

#### POLISSENA

Il vostro sangue sparso
Per risparmiare il mio, saria vendetta
Troppo indegna di me. Condurmi all'ara
Tu dei: conviene il ministero atroce
Di Calcante all'amico. In pria conosci
Qual cagion mi vi guida. Io non dispero
Del valore di Pirro, e vinto Pirro
D'Ettore la sorella avria saputo
I vostri dritti prevenir col ferro.
Fra le vie del morire ai prodi aperte
Eleggo il sacrifizio, onde v'accresca
Delitti, ed odio, infami Achille, e sia
Argomento di sdegno ai di futuri.

#### TILISSE

Oh eccelsa ancor nell' odio! il tuo gran core Pur ammirar degg'io quando m'offendi. Ma invan t'offri agli Dei: l'ombra d'Achille Ancor non disse qual fra due germane Sia la vittima eletta.

CASSANDRA

Io dunque...

POLISSENA

Dissi

Che a me la vittima era nota. Io sola Saper la posso, io sola: e a me la svela Oracol certo, la vicina morte.

ULISSE

Bello è il mentire se pietà lo scusa: Creder ti voglio. Se tu sai qual sangue Achille brama, ancor saprai qual braccio Spargerlo debbe.

> POLISSENA Quando l'ostia è nota

Che importa il sacerdote? ah perchè vuoi Pur la madre immolare, e al tuo Calcante Il piacer di ferirmi invidi?

ULISSE

Oh forte

Più che infelice, oh di miglior destino Degna; che non possiamo in altra guisa Placar gli Dei!

POLISSENA

Perchè ai miei mali aggiungi La tua pictà? guidami, Ulisse, all'ara.

CASSANDRA

Ah! t'arresta, o ti seguo.

POLISSENA

Il tuo dolore

Avvilirmi potria. Prendi, o sorella, Questi aspersi di pianto ultimi baci, E li rendi alla madre. Addio.

CASSANDRA

M' ascolta . . . (1)

## SCENA III.

CASSANDRA, poi ECUBA

CASSANDRA

Misera me! misera madre! Oh affanno Quando saprai!...

ECUBA

Grazie agli Dei, ti trovo

(1) Polissena parte con Ulisse, mentre Cassandra tenta invano di richiamarla.

Alfin Cassandra; te cercai, ma invano Nella tenda d'Atride. I miei timori, Le angosce mie, quanto soffersi, o figlia, Immaginar tu puoi.

CASSANDRA

Per altro calle

Qui venni intanto: a lacrimare insieme M'invitò Polissena.

ECUBA

E perchè teco

Qui non la veggo?

CASSANDRA

Ah madre!...

ECUBA

Ti confondi,

E piangi?

CASSANDRA

Ulisse . . .

ECUBA

Ahimè! T'intendo; all'ara

Ei la strascina.

CASSANDRA

Polissena istessa

Il pregò di guidarla.

ECUBA

E nol vietasti?

E immobile, o Cassandra . . .

CASSANDRA

Io volli, o madre,

Morir per lei, ma invano.

ECUBA

E Pirro, e tutti

I prodi suoi?

CASSANDRA

L'unica speme è questa: Forse ei coll'armi impedirà...

ECUBA

Che speme?

Già Calcante la scure alza... già sento
Nelle mie vene il ferro... O Dei, vendetta,
Vendetta almen vi chieggo. Abbiano l'onde
Degne del sacrifizio... io sulle navi,
Io le sventure porterò di Troia.
Ah no!...le mie;..solleva i flutti, o Nume
Scuotitor della terra... Ecuba voti
Non ti farà per la sua nave... inghiottila...
Dispergila... trasporta ai greci lidi
I cadaveri infranti... Argive donne,
Rivedete i mariti... ahimè! son io,
Io l'infelice... non vi è Dio... non evvi
Che il mio dolore.

CASSANDRA

Oh! madre mia . . .

## SCENA IV.

AGAMENNONE con soldati Argivi, Ecues e Cassandra

#### AGAMENNONE

Cassandra,

Quando guerrier tumulto intorno avvampa Per le furie di Pirro, esci fra' rischi Dalla mia tenda, e alle mie cure aggiungi Anco il temer per te?

CASSANDRA

Signor, che temi!

Salvami Polissena.

SCENA V.

CALCANTE
Oh ardir profano!

Ferve Pirro coi suoi fra l'empie stragi, Nè risparmia gli Dei: rovesciò l'are, Svenò i ministri, e dal suo ferro appena Qui mi salvai.

SCENA VI.

Ulisse, Polissena e detti.

POLISSENA

Temi per te.

ULISSE

T' affretta (1)

ECUBA

Oh Dei! la figlia!

CASSANDRA La germana!

ULISSE

Atride,

Polissena a te rendo. Invan s'offerse La magnanima ai Numi. Ostia non lenta All'ara mi seguia, quando feroce Pirro assali le sacre soglie, oppresse Coi suoi guerrieri i mici; d'orror, di sangue Empie il campo dei Greci. Ecco l'insano.

<sup>(1)</sup> Dietro la scena.

#### SCENA VII

Pinno con soldati Tessali e detti.

PIRRO

Polissena, o la morte (1).

AGAMENNONE

E dove, o Pirro,

Il tuo furore giungerà? Guerrieri . . .

ECUBA

Me, me svenate...io son la rea... d'Achille
Io l'uccisore partorii... ma pria
Ascoltatemi, o Greci: ah! voi scordaste
L'oracolo superno, e non vedrete
I dolci figli, e la paterna terra,
Se non s'adempie in tutto... E dov'è il braccio
Alla vittima grato?... io sola... il ferro,
Calcante, a me... col sangue mio...

POLISSENA

T' arresta.

O madre; udrai della mia morte adesso Maggior sventura: chi m'uccise il padre Adoro; è Pirro il sacerdote. Amarti (2) È tal delitto, ch'espiarlo io posso Sol se m'uccidi... dell'amor ti chiedo Questa mercè.

Direo

No: non è ver che m'ami, E nol credete, o Greci. Oggi costei Alla mia mano preferi la morte;

- (1) Viene impetuoso colla spada nuda.
- (2) Si rivolge a Pirro.

Sol per la madre, e per Cassandra espone I suoi miseri di.

POLISSENA

Lo giaro, o Greci,

Pel cenere dei miei; per questa tomba L'unico altare che a Troiani resti.

Pinno

Oh sorte! or mille opposti acciari, e mille Intrepido disfido.

POLISSENA

Ah Pirro! e credi

Ch'io viver possa? No: all'indegno affetto Toglimi, e al mio rossore. Omai rivolgi In me quel ferro. Il nieghi? almen Calcante Più mi sarà pietoso (1).

ECUBA

Ah! no.

CASSANDRA

Infelice!

AGAMENNONE

Oh generosa!

PIRRO

Indegno! mori (2).

POLISSENA

Io voglio (3)

Morir ... per ... la ... tua mano (4).

CASSANDRA

Oh colpo!

- (1) Va verso Calcante.
- (2) Si slancia con furore contro Calcante.
- (3) Si frappone, e prende in sè il colpo.
- (4) Muore.

ECUBA

lo manco.

PIRRO

Sciagurato! che feci? Il ferro istesso... (1) Lasciatemi, spietati (2). Ombra del padre; Sei paga ancora?

CALCANTE

È vendicato Achille.

- (1) Vuole uccidersi.
- (2) È trattenuto dai suoi.

FINE

# - EDIPO

NEL BOSCO DELL' EUMENIDI



## PERSONAGGI

EDIPO
POLINICE
ANTIGONE
TESEO
GREONTE
GRAN SACERDOTE
ACASTO, Messaggiero e Duce degli Argivi.
Coro di Sacerdoti.
Coro di Tebani.
Soldati Atenicsi.
Soldati Argivi.

La scena è nel Bosco dell'Eumenidi, presso Atene. Sopra un piccolo colle folto d'orride piante sorgerà il tempio dell'Eumenidi; veggansi cipressi, rupi percosse dal folgore, tutto quello che può accrescere orrore ad un luogo consacrato alle furie.



# EDIPO

## ATTO PRIMO

## SCENA PRIMA.

POLINICE solo.

Ove sei, Polinice? Astro non splende Fra tenchre e procelle . . . I propri orrori Qui l'inferno versò; . . . figlio d' Edipo Sempre l'inferno ha seco . . . Almen la via Folgor gli additi; ... è d'altra luce indegno. Selva tremenda! Io, che volgea ne' vasti Silenzi della notte il piè sicuro; Io, che gioia feroce in cor sentia Fra turbini, fra tuoni, allor che tutto Era tumulto, onde sembrò natura, Che me proscrive, aver sè stessa in ira, Or perchè qui pavento, e fra gli spessi Lampi, onde il cieco aer s'accende, io veggo Ognor presente la paterna Erinni, E, orror più grande, il mio germano? - Oh vista! Qual' improvviso balenar di faci?

## SCENA II.

GRAN SACERDOTE dell' ERINNI accompagnato da Ministri, e detto.

#### GRAN SACERDOTE

"In questa ora tremenda
Quall'altro Iddio s' invoca?
O tartaree sorelle,
A voi grata è la voce
Di tonanti procelle;
Sull'empio or sono immoti
Gli occhi che mai domò forza d'incanto,
Che fugge il sonno, e non conosce il pianto ».

Quell'empio io sono, e tu mi guati, Erinni!

"Or voi stanche di grida e di flagelli,
Onde tutta sonò la valle inferna,
Volgete i passi agli obliati avelli,
Atroci Dee dalla memoria eterna;
Spettro inulto abbandona
Del sepolero l'orror; già vola, e cerca
Il sospettoso letto
Del sopito uccisore; ecco, lo desta
Degli angui vostri il gelo, e al fioco lume
Delle tartaree faci
Sparge sul volto suo l'ombra nemica
Il caldo sangue della piaga antica.
Dietro all'orme funeste
Vengon l'insidie e l'ire,
Pugne, ruine, incendj;

Voi mille aspetti avete, e tutti orrendi; Feroce Aletto fra le dense schiere
Un re tiranno, a lui sol nota, affronti;
Nuovo pallor copre la faccia; ei sente
Il nume tuo presente;
Tu dalla mano incerta
Togli l'insanguinato
Seettro, e sul trono gli t'assidi a lato n.

Sia questo il fato d'Eteòcle! io fido Ministro all'ira delle sacre Erinni, Io strapperò lo scettro.

GRAN SACERDOTE

Di chi delira il eanto, E su pallide labbra inno di pianto: Raccor vi piace in atri vasi il sangue Di chi ferito langue, Svegliar subiti affetti Negli attoniti petti; Per voi, turba feroce, Spesso a color, che morte Sull'orlo spinge di nascoso abisso (Crude primizie del tormento eterno) È cura, è gioia il palesar l'inferno. Non del cimier l'orgoglio, Nè il piè veloce di corsier superbo Il guerrier dalle vostre ire difende: Su lui, Vergini orrende, Le negre ali spiegate, e la seguace Ira dei serpi eterni Preme il timido tergo, E trema il eor sotto l'infido usbergo ». cono

" Odi lo strepito
Del ferreo piede,
Gli atroci sibili
Del serpe eterno:
Ecco Tisifone,
E la precede
Notte d'inferno.

Il crin sollevasi
All'empio in fronte;
Deh! l'onda arrecami
Da puro fonte;
D'erbe mortifere
I nappi ornate,
Su via, le gelide
Acque versate;
Ecco l'Eumenidi;

Ecco l'Eumenidi; Empi, tremate ».

Ove m'ascondo?

GRAN SACERDOTE

- Ah no! le Dive io miro

Del Citeron sopra l'aerea cima
Rotar le serpi, e sollevar le faci
Nunzie di morte e di delitti. Ah piangi,
Misera Tebe! O fidi mici, si lasci
Questo terrore agli empi... Ognun sè stesso
Interroghi però: se a voi nel petto,
Ospite eterno, un sol rimorso alberga,
Paventate le Dee; s'alcun tra voi
Gl'infelici derise, e il sacro letto
Violò dei congiunti, e se spergiuro
Toccò gli altari, e alla sua patria impose

Giogo stranicro, e sollevò tiranni,
E popoli calcò... tremi. L'Erinni
Tutto sa, tutto vede. E se mai fosse
Un empio qui, che al suo german serbasse
Odio immortale, e nei diletti lari
Negasse asilo al genitor canuto,
Sulla fronte proscritta al figlio infame
S'aggravi il fero maledir paterno;
Fugga lungi il profano...

POLINICE

Ah! tutto io sento

Dell' Erinni il terrore.

GRAN SACERDOTE

E mai non trovi

Pace, pietà: nel suo vigil dolore
Indarno il sonno ei chiami, o lo riempia
Immagine d' inferno, e lo riscota
Dell'Eumenidi il grido. — Ite; il tremendo
Olocausto è compito: alcun non osi
Rivolger gli occhi ai coronati altari,
E dalle incerte labbra odasi appena
Di meste preci un mormorio sommesso (1).

## SCENA III

POLINICE ed il GRAN SACERDOTE.

POLINICE

Fermati.

GRAN SACERDOTE

In questa selva entrar non lice, Mortale audace; a quali dive è sacra Non ti grida il terrore? Ah! qui su gli empi,

(1) Partono i Ministri

Onniveggenti Dee stendon la mano, E il folgor scende; ai Sacerdoti istessi, Nel sol nomarle, impallidisce il labbro.

POLINICE

Scrbato al ferro è questo petto; e Giove Del folgor sacro alla grand'ira elegge Capo escerato? È troppo in odio ai Numi La stirpe mia, ne mai l'ira del cielo A man fatale risparmiò delitti. Le Dive tue conosco; ahi! più di questa Orribil selva ad abitar son use La reggia, ov'io nascea.

GRAN SACERDOTE

Dove nascesti

Non è lieve il saper: credo all'Erinni Nota ogni reggia; eterno fato unisce Delitti, e re (1). Qual brama, o qual destino Qui ti traca, guerriero?

(1) Il Poeta, che non poteva far verseggiando distinzioni e riserve, colla parola Re qui non intende, nè può ragionevolmente intendere altro che despota, come colla parola trono intende despotismo, laddove fa dire da questo personaggio medesimo:

Onde cadano i troni, e alfin tra' Greci Cessi l'infamia d'assoluto impero.

Nè lasceranno alcun dubbio sulla vera intenzione dell'autore l'ultimo verso di quest'atto, la fine dell'atto seguente, e quel passo dell'atto V:

Regna

Qui con Tesèo la legge.

(Nota d' altra edizione).

#### POLINICE

Un uom ricerco

Misero, ma tremendo: ei le tue Dive Ai suoi voti avvezzò; compagne eterne Le pose al fianco mio: qui di perdono Me la speme guidò.

GRAN SACERDOTE

Perdono implori,
E cingi il brando, e nel tuo core è guerra?
Mortal pentito ai vigilati altari
D'irato Dio solo il suo pianto arreca;
Nè in mezzo all'armi la pietà ragiona.

POLINICE

Altre colpe, altre pene: in me non vedi Un uom del volgo, e nel mio sangue il fato Tutto confuse: i più soavi nomi Son orrori per me; contrarj affetti Mi danno guerra, ira, e pietade: ognora Due mortali ai mici sguardi offron l'Erinni: Abbracciar l'uno, uccider l'altro anelo; Or piango, or fremo, e pur di pianto aspersa La destra mia corre sul brando.

GRAN SACERDOTE

O prode,

Quanto infelice, ah! dimmi, un odio eterno l due mortali, onde il tuo cor vaneggia, Dividerà? non t'è di sangue unito Quei che svenar aneli?

POLINICE

Ognor lo veggo,

Ognor l'aborro; altro non chiedi.

Ha regno

Il tuo nemico?

POLINICE

Dall'ingiusto soglio
Precipitarlo io spero: invan lo copre
Ferro e viltà!... Sotto qual elmo ascoso
Ti troverò, codardo? O sacra Erinni,
Allor che avrò l'empio tiranno a fronte,
Tu mel dirai coll'odio: allor se cresci
L'odio, che regna entro il mio cor, l'inferno
Mai non vantò maggior prodigio: ah! guida,
Guida la spada all'abborrito petto;
Errar potrebbe il mio furore... Ei cade,
Ei cade sì... Tosto corona e scettro
Recate qui, ch'ei vive ancora!

GRAN SACERDOTE

È dolce

Punir tiranni, e tu le spoglie opime Ai patri altari appenderai: t'incontra Lieta la madre, e te di sangue asperso Il padre abbraccerà.

POLINICE
Che parli!
GRAN SACERDOTE

Affronti

Nemico aperto l'empio Re? nel brando Tanta speme riponi? all'alta impresa (Il dubitarne è vano) avrai compagni Esuli illustri, che fuggian frementi E la patria e il tiranno.

POLINICE

Armi straniere

Contro a colui, che il trono usurpa, io guido.
GRAN SACERDOTE

Infami pugne! - Ah questa terra, o Numi,

Abbia colpe, terror, mille tiranni, Ma stranieri non mai!

POLINICE

Sol d'essi il ferro

Render mi può la patria.

GRAN SACERDOTE

Ah dici il soglio:

Patria non hanno i re. Guerrier fatale Ignoto a me tu sei; pur quell'alterno Fremer di rabbia e di pietà, quei lumi Gravi d'ira o di pianto, il crin che sorge Sulla pallida fronte, e di vendetta L'avida brama, onde il tuo cor delira, Quanto palesa a me! tu re nascesti; Odiano i re così: nuove ed atroci Colpe m'aununzia un furor nuovo: aborri Tanto il nemico tuo, che . . . Ma deponi I feri spirti, e l'alto, sdegno affrena . . . Tanta di sangue hai sete, e ancor non regni? Oh qual sarai sul trono!

POLINICE .

Ah! l'esser mio

Invan t'ascondo, chè abborir cotanto Sol può colui, ch'ebbe per padre Edippo, Per germano Eteòcle.

GRAN SACERDOTE

Alı trema, alı fuggi . . . .

Polini c.

POLINICE

Ch' io fugga! È mio quel bosco, Ove tempio han l'Erinni. Odi: è promessa A qual di noi trarrà nel suol tebano Fra le schiere d'Atene il sacro Edipo, Certa vittoria: ei qui dai lunghi errori
Piposo aspetta; il so,... per doglia insano
Su me chiamò;... ma che rammento? oppresso
Cerco vendetta, ed infelice io spero...
Al cicco veglio le vestigia erranti
Antigone dirige: io dopo il padre
Nel suo cor tengo il primo loco; è sempre
Al più misero amica: ella coi preghi,
Ed io col pianto di placar m'affido
Le gravi ire d'Edippo; e trarlo a Tebe
Anche a forza io potrei: muove un mio cenno
L'armi, e il furor di sette re...— Paventa,
German spergiuro; altri le torri abbatta;
Solo il tuo petto io cercherò.

GRAN SACERDOTE

L' Erinni

Ti pon sul labbro le parole atroci; Gioja all'Erinni è ogni tuo detto. E speri Dal genitore, e dagli Dei perdono, Se sciolto un di dalle paterne braccia Voli a svenargli un figlio? ah! se vi trovi Questa pietà, non mai ti stringa Edipo Al sen pentito: ha di te degni amplessi

Solo Eteòcle.

Nè del suo misfatto Pena avrà l'empio?

CRAN SACERDOTE
È già punito; ei regna.

Avvezzo ai vili ozi dell'ara ignori Le doleczze del trono. Or dimmi; Atene Da questo bosco è lungi? GRAN SACERDOTE

Il sol nascente

Le sue torri vicine indora, e scopre.

Addio.

SCENA IV.

GRAN SACERDOTE solo.

Soccorso a scellerata guerra Dalla libera Atene invan richiedi: Qui sullo stesso Re la legge impera.



## ATTO SECONDO

## SCENA PRIMA

EDIPO ed ANTIGONE

EDIPO

O guida al cieco genitore, o luce Alle tenebre mie, di padre il nome Dolce ad Edippo fai: per te sostiene Ei la sua notte, che lo cinge; oh! dove Stanche dagl'anni e del cammin le membra Adagerò? dove giungemmo?

ANTIGONE

Io veggo

Qui cipressi ferali, orride rupi, Che il folgor percotea.

EDIPO

Sede conferme

Al fato mio; sol dei cipressi all'ombra Posar tu dei, miscro capo! oh gioia! Il mio sepolero alfin trovai.

ANTIGONE

Di morte

Sempre ragioni, o padre?

EDIPO

Ah visse Edipo,

Visse pur troppo! agli occhi suoi profani Victò l'aspetto della sacra luce, E meglio ei vide i suoi delitti:...è stanco (Forse, o ch'io spero) di punirlo il fato, Che in lui fè pompa di furori eterni.
Sento gli Dei mutati, e me la terra, Che non s'apri sotto il nefando letto, Pietosa accoglierà nel sen materno...
Antigone, sospiri?

ANTIGONE

È dunque vero!

Tu m'abbandoni, o padre mio? non sono
Fido sostegno ai passi tuoi? non piango
Al tuo dolore anch'io? per te sopporto
Del ricco avaro, che rampogna, o nega
I doni ingrati, o le ripulse altere.
Pur dianzi il ciel fremea: sul capo aspetti
Il fulmine invocato, e me respingi
Con man tremante dal paterno seno;
Io più t'abbraccio, e volta al cielo esclamo
Fra le procelle: a separar non vale
La folgore di Giove i nostri amplessi.

EDIPO

Assai per me soffristi: oh te felice Se m'obblïasse il mondo, e nella tomba Tutto scendesse Edipo! a te retaggio La sola infamia io lascio; e qual mortale Osa affrontarla? ahi! misera innocente, E tu sei parte di mie colpe, e vane Le tue virtudi io feci; e pria che nata, Ai mesti giorni di solinga vita Dannai la figlia: ah! non vedrà d'Imene Splender le faci; non udrà di madre Il dolce nome... e i moribondi lumi Non chiuderà la man dei figli.

ANTIGONE

Edipo, Che d'Imenei mi parli? estinto il padre, Antigone vivrà?

EDIPO

Dell'empia casa
Unica lode, a me sei figlia! e padre
Son degl'iniqui, ond'ebbi esiglio, ed erro
Vecchio, mendico, e pietà chieggo a tutti,
E son di tutti orrore! ah tosto arrechi
Le mie vendette il tempo!

ANTIGONE

I voti antichi

Non rinnovar, ten prego.

EDIPO

O cara voce Nel cor mi scendi, e le tempeste accheta Dell'anima affannata: io più non miro, Già testimon de' mici delitti, il sole; Contemplo ognor me stesso; i di passati Mi son rimorso, e l'avvenir terrore.

ANTIGONE

Spera, confida negli Dei.

EDIPO

Siam soli

In questo bosco, o figlia? orme ravvisi D'umano piè?

ANTIGONE

Sopra quel colle un tempio

Sorge.

EDIPO

Che dici? un tempio! un Dio vi fosse Ai miseri propizio! i passi, o figlia, Volgi celà... no; resta;... un solo istante lo senza te... più grave allor sul ciglio La notte, e il duol mi siederà... — Quel tempio Forse a cotanti affanni... ah! chiegga Edipo Pace alla tomba, o non all'are.

ANTIGONE

Ah! lascia

Che il tuo desio s'appaghi.

EDIPO

Al cieco padre

Sollecita ritorna, e un dolce amplesso Delle brevi dimore il duol compensi.

## SCENA II.

EDIPO solo.

Misero e reo, temo esser solo . . . O figlia, L'animo stanco la fua dolce immago Vegga fra l'ombre della notte immensa; Sol di te pensi il padre . . . - A che ti rendi Meno infelice, o stolto? a che di fiori La via rallegri, che al sepolero adduce, E là non voli, ove il dolor ti chiama? Edipo spera! e che sperar? gli resta Colpa, ignominia e pianto! . . . ahi! che non fece, Che non sofferse? è ver . . . colpe maggiori Osar non posso, nè vederle: io padre Non sono a figli, e scellerati e crudi? . . . Sì, figli mici pur troppo! all'altrui voce Tolta la via quest'empia mano avesse. Che non udrei della nefanda prole Neppure il nome, e mi sarebbe il mondo

Vasto sepolero!... ah! no; sceso fra l'ombre Io già sarei, che mi sostiene in vita Il dolce suon degli amorosi accenti D'Antigone diletta;...è dessa.

SCENA III.

Antigone e detto.

EDIPO

O figlia,

A quali Dei sacro è quel tempio?

O padre,

Deh! non cercarlo.

EDIPO

Invan lo celi: ahi lasso!

V'ha per Edippo orrore?

ANTIGONE

Oh Dio!

EDIPO

Quei Numi

Hanno pietà?

ANTIGONE

Nessuna.

EDIPO

E fia placarli

Negato?

ANTIGONE

Sempre.

EDIPO

Il nome lor?

ANTIGONE

Tremendo.

EDIPO

Parla.

ANTIGONE

Nol deggio.

EDIPO

Io tel comando.

ANTIGONE

Ah! tosto

Fuggiamo questa orrida selva.

EDIPO

Iniqua!

Così rispetti il genitor?... Detesto La tua pietà: non ha più figli Edipo... Qui morrò solo.

ANTIGONE

Ah! mi perdona.

EDIPO

Al padre

Ubbidisci.

ANTIGONE

Dirò . . .

EDIPO -

Qual Dio?

ANT/GONE

L'Erinni . . .

EDIPO

Ahi qual terror m'invade!

ANTIGONE

Oh ciel! chi fuggi?

EDIPO

Fuggo me stesso, e nell'Averno io spero Notte maggiore... Oh! chi rendea la luce Alle spente pupille? oh Dio! qual face Vince gli orrori cterni? — Io ti ravviso,
Io ti ravviso, all'imeneo d'Edippo
Pronuba Erinni . . . — Ahi! che m'addita? O figli
Deh! per pietà coprimi il volto; io veggo,
Misero . . . io veggo . . . lo squarciato petto;
E iu regie bende avvolto il crin canuto
Nuota nel sangue; io, sì, t'uccisi, o padre;
Ma il figlio nol sapea. Quale al suo fianco
Tremenda ombra s'inalza? . . . un negro velo
Le cela il volto: . . . ahi con sorriso atroce
L'Erinni a me lo svela! oh Dio! . . . Giocasta.
Oh talamo nefando! oh colpa! oh madre!

ANTIGONE

Calmati: al sen mi stringi.

EDIPO

Ah temi . . . ah fuggi , Fuggi i paterni amplessi; . . . io sono Edippo.

Numi, pietà.

EDIPO

Lungi; ... abbracciar sol deggio Questa gelida pietra; oh! chi mi guida Sovra il monte di Tebe, il monte infame, Ov' io perir dovea? ... — Sulle tue rupi Tinte di sangue a maledir m'assido L'armi fraterne; ivi fragor di brandi, Fremiti d'ira e di dolore, e il noto Gemer degli empi nel delitto estremo (Clò sol mi lice) udrò.

Delira.

O Tebe,

Ch'io già di morti empiea! nefandi altari, Ove le mie sventure io chiesi; o reggia Infame, dove me traca lo colpa, Me la colpa scacciò, v'arda e consumi La face argiva;... abbia principio il foco Dal talamo d'Edippo.

#### ANTIGONE

Al cor gli torna

La rabbia antica, quando il suol percosse
Colla sauguigna destra, e al labbro insano
Detto l'Erinni i voti.

#### EDIPO

Or vedi;... avvolge
Benda regal viperee chiome, e d'atro
Sangue si tinge;... io lo ravviso,...è sangue
Del padre mio. Dal moribondo capo
Quest'empia man strappò quel serto... Oh degno
Dell'Erinni ornamento!—Or va;... ritrova
I rei fratelli, e tu fra loro, Aletto,
Scegli di Tebe il re. Quel serto il capo
Profano aggravi al più crudele; ei regni,
E me faccia innocente.

#### ANTIGONE

Ah! dove aita, Dove conforto avrò? Rammenta, o padre, Che qui siam soli.

#### EDIPO

Oh fossi io solo!...È tutto Pieno d'Erinni il bosco.

### SCENA IV.

## Un SACERDOTE e detti

SACERDOTE

Ove t'assidi,

Stranier profano, e coi tuoi gridi audaci Turbi i nostri silenzi?... ah certo entrasti Nell'atra selva peregrin smarrito... Chi sa qual Nume in questo loco alberghi Da lungi passa, e colla man tremante Altrui l'addita, e fugge.

EDIPO

Oh Dio!

SACERDOTE

Quel sasso,

Che premi, è sacro: se innocente sangue La tua destra macchiò, sorgi, e t'invola, Che morte è l'ombra del feral cipresso.

ANTIGONE

Padre, deh! vieni.

EDIPO

Ah no ... L'ira del fato

Placasi alfin; qui poserò.

SACERDOTE

Non temi

Quelle Dive, cui servo?

EDIPO

- Or via, tu reggi

Queste tremule membra; il duol mi tolse Ogni vigor.

SACERDOTE

Deh! qui l'adagia.

ANTIGONE

È grave

D'anni, ma più di mali.

SACERDOTE

Oh fato! ... i lumi

Qual sciagara gli spense?

ANTIGONE

Ahimè! che giova?

L'età . . .

SACERDOTE

Ma come tra foreste e rupi Erri, infelice giovinetta, e guidi Cieco e misero padre, or che di guerra Arde la Grecia, e contro Tebe adduce D' Argo le schiere Polinice?

EDIPO

Iniquo!

ANTIGONE

Taci . . .

SACERDOTE

Perchè della nefanda guerra Stupor ti prende? al parricida Edippo Figlio ei non è?

EDIPO

Pur troppo!

Ancor quell' empio

Non scese a Dite; ahi! lo sostien la terra, Che forse ancor non ritrovò l'Inferno Nuovi tormenti a nuove colpe.

EDIPO

Ignaro

Falli enormi commise, ed è, lo credi, Più infelice, che reo.

SACERDOTE

Destin conforme

A quel d'Edippo è il tuo: quindi nel core Tu ne senti pietà; se tu comuni Avessi anco i delitti, allor sapresti Che questa notte a tanti falli è poca, E invan fu Edippo agli occhi suoi crudele; Che resta all'alma una terribil luce.

EDIPO

Oh ciel!

ANTIGONE

Ministro delle Dee tremende, Se non le vinci in crudeltà, rispetta Il suo dolor, nè più...

SACERDOTE

Ben veggo; . . . afflitto

È dai rimorsi...—Disperar perdono Gerto non dei. Tu non svenasti il padre, Ai figli tuoi non sei fratello.

EDIPO

Oh duolo!

Oh rimembranza!

ANTIGONE

Oh Dio, t'accheta.

SACERDOTE

Unito

Sei di sangue ad Edippo, o forse è Tebe La patria tua?

ANTIGONE

Senza terror non ode

Di Tebe il nome.

SACERDOTE

Io tacerò: ma scusa;

Svelar t'è forza, se qui cerchi asilo, Del padre il nome.

EDIPO

Ahi lasso me!

Rivela

Almen chi fu la genitrice.

EDIPO

Il mondo

Non vide mai più sventurata madre.

SACERDOTE

E la tua, giovinetta?

ANTIGONE

Oh Dio!

SACERDOTE
Tu tremi.

Arrossisci!

EDIPO

Mia figlia, oh quanto il padre

Misera ti facea! — Saper ti basti Ch'ella è innocente.

SACERDOTE

Invan si cela Edippo!

Vanne, fuggi.

EDIPO

In qual terra?

SACERDOTE

Ove non sia

Che silenzio ed orror, nè mai risuoni Sopra labbro mortale il sacro nome Di genitor, di madre.

EDIPO

Ahi crudo! ignori

1 mali miei.

SACERDOTE

So le tue colpe.

ANTIGONE

I Numi . . .

Lo hanno proscritto.

SACERDOTE

ANTIGONE

Asilo è ai rei, la selva

Non agli Edippi.

ANTIGONE

O Sacerdote, almeno Pietà di me ti prenda.

SACERDOTE

-Ai giusti è l'empio

Fatal compagno; io l'innocente figlia Dividerò dal genitor profano.

ANTIGONE

Crudel, non mai.

SCENA V.

Teseo, Polisice e detti (1).

Teseo
Folle, che tenti?

Ignori

Qual reo proteggi...È tale, è tal costui Che può, lo credi, nell'Erinni istesse Destar ribrezzo, e sollevar le scrpi Sulle livide fronti.

(1) Polinice veggendo il padre, riman colpito di pietà, di terrore, e s'invola non visto dalla sorella.

TESEO

A che tormenti

Con aspri detti, e temerario zelo
L'infelice monarca? al tempio vola;
Tosto il maggior de'Sacerdoti invia;...
Va;... tutto io so:... già l'ubbidir m'è tardi,
Temi il tuo re.

ANTIGONE

Tèseo tu sei:... mi prostro
Ai piedi tuoi... Se nella sacra Atene
È ver che un tempio alla Pietà sorgea,
E sol pianto le bagna i miti altari,
Dona al misero asilo. O re, tu sei
Se vinci, eroe; se a noi soccorri, un Dio.

TESEC

Sorgi; ... pictà dalle sventure appresi, Ne mutata fortuna il cor mi chiude; Nè Tèseo ancor dimenticò sul trono D'esser mortale.

EDIPO

Alfin trovi pietade,
Ospite infausto; e tu m'accogli, e spargi
Lacrime pie sull'escerata fronte.
Esul mendico erro pei figli; è noto
E quali io merti, e quali io m'abbia i figli.

TESEC

Ma già pentito Polinice . . .

EDIPO

Ahi! l'empio

Me spinse, e cicco da'mici lari. È forse Presente il parricida? ... Oh Dio! vederlo Non posso io, no!... ma inorridisci (1) e fremi,

(1) Si pone la mano sul petto.

O cor d'Edippo?...Ah! non è qui; natura Così tal figlio annunzierebbe al padre. Ma se l'iniquo, a cui non frena il brando La riverenza del dolor paterno, Rapir fra l'armi il genitor tentasse ( Degno principio alla fraterna guerra) Dall'ire sue difender giuri Edipo?

TESEO

Giuri altro re, Tesco promette, e basta.

Figlia, m' abbraccia: sventurato appieno Morir non posso, che nell'ore estreme Certo son'io d'averti al fianco... oh! l'egra Mente da'suoi fantasmi abbia quiete, Come riposa da'suoi lunghi errori Questa mia salma travagliata!... ahi lasso! Lasso!... chi me da me difende?...

### SCENA VI.

GRAN SACERDOTE e detti.

GRAN SACEBDOTE

Un Dio.

EDIPO

E quale?

GRAN SACERDOTE
Eterno, onnipotente: il fato.

Pace . . .

GRAN SACERDOTE

L'avrà sol fra gli altari Edipo Di quelle Dive, che il terror adora. EDIPO

Come?

GRAN SICERDOTE

Agli abissi tornerà la notte,
Madre all'Erinni, e dell'ucciso padre
'Non t'offrirà la sanguinosa immago;
Nè col tacito piè, vigili cterui
Compagni all'empio, al fianco tuo verranno
Dubbi, e rimorsi.

EDIPO

E spererò?...

GRAN SACERDOTE

Lo credi.

Seguimi al tempio.

EDIPO

Sotto i piè tremanti

Vacillerà; ... vedrai di nuova luce Arder le faci delle Dec tremende, E di sangue assetati al cieco volto, Dell'animato crin gli angui crudeli Sibilando avventarsi.

GRAN SACERDOTE

Invan paventi:

Sol chi sprezzò de'suoi rimorsi il grido, Sveglia il furor nelle presenti Erinni; Ma chi fu reo d'involentarie colpe Più non le teme, quando a lor s' appressa.

TESTO

In lui t'affida, e in tua virtude.

EDI

O figlia . . .

GRAN SACERDOTE

Entrar nel tempio a lei si vieta. Un fonte

Scorre perenne sul confin del bosco Sacro all' Erinni: il sacrificio augusto Là compir devi, e far le Dee severe Propizie al padre. A lei, Cresfonte, insegna Il loco, il rito.

## SCENA VII:

Teseo solo

Ecco, il destin si placa
Colla vittima sua: solleva al Cielo
La tenebrosa fronte; un raggio incerto
Di speranza vi brilla; e par che scosso
Egli abbia il peso del fatal delitto.
S'accresce in lui, più che s'accosta all'are,
La fiducia dell'alma, e la sventura
Divien augusta. Ah! non così nel tempio
Di quelle Dive, o Polinice, andresti...
Misero! ei viene: ira, dolor, rimorso
Regnano a gara nel turbato aspetto:
Rivolge intorno dubitando i lumi,
E mirar crede, ov'ei si volga, il padre.

SCENA VIII.

Polinice e Teseo

POLINICE

Signor d'Atene, alla vicina impresa Avrò compagno il genitor placato? Se vanto in mezzo alle mie schiere Edipo, Sol col suo nome io vincerò; che Tebe Ben crederà nella fraterna guerra Giuste quell'armi, ov'è presente il padre. Al vile (oh duolo!) allor cadrà lo scettro Che strappargli io volca: ma che? l'iniquo, Che or tanto aborro, io sprezzerò.

TESEO

Dal padre
Speri più che il perdono? è sol di questo
Intercessor Tèseo. Che qui giungesti,
Quell'infelice ignora: util consiglio
Il tacerlo io pensai: tanto è dai mali,
E dai rimorsi affaticato Edippo,
Che spesso l'ira col dolor rinasce
Nell'egro petto: ah della figlia istessa
La dolce voce, che nel cor si sente,
Su lui perdè l'usato impero.

POLINICE

Edippo Gl'ingrati figli, e n'ha ben dritto, aborre. Grave è l'ira d'un padre, e più l'aspetto Del suo dolor: non mai quel veglio io miri Nel di della battaglia, o tosto io miri L'empio fratello.

TESEO

Ah! del rimorso è voce,

E tu l'ascolta: appresentarti al padre

Senza timor potrai, se volgi altrove

L'ira e le schiere. Io del vicin delitto

Tremo al pensiero;... alla tua patria asconde

L'argivo i dolci campi, e l'empia face

Arde i tuoi Numi sui paterni altari...

Ah! le pugne fraterne il sol non vegga,

Orror novello in Tebe istessa.

POLINICE

E vuoi

Ch' esule eterno, e re deriso io lasci A un Eteocle il trono? io senza i prodi, Che ai danni suoi tutta la Grecia aduna, D'ira, di ferro, e di ragione armato Saprei punirlo, io solo. Invan rammenti Ch'ei m'è fratello; a questo cor lo dice Ad ogni istante l'odio; io l'empio aborro Senza rimorso alcuno.

#### TESEO

Ahi lasso! il veggio; La colpa tua più del trionfo è certa: Se palma infame nell'orribil guerra, Ov'è la gioia al vincitor delitto. A te concede l'invocata Erinni. E col ferro straniero al suolo adegui Le sacre mura alla città di Cadmo, Dimmi, sarai felice? in ogni veglio, Che grave andrà della servil catena, Il padre tuo vedrai; le meste antiche Della misera madre il sacro aspetto Ricorderanno a te: non resta in Tebe E nei tuoi lari, altra sorella, Ismene? Minor di tutti, e di soldati argivi Duce tebano, al rapitor guerriero Sveller potrai fra la vittoria e l'ira Sì cara preda, ove all'eccidio avanzi Dell'arsa terra? o più infelice udrai Sotto i piedi atterriti un fioco grido Sorger fra le ruine, e dire: ahi! l'empio Fratello è che mi calca! In odio ai vinti, Sospetto al vincitor, scherno d'entrambi:

Vè l'iniquo, s'esclama, che lo scettro Ebbe dal fratricidio: olà, Tebane Madri, togliete i figli spenti, e s'apra Al re la via, che lo conduce al trono. Nella strage fraterna il carro illustri Del suo regio trionfo.

POLINICE

O tu, che vedi

Così tremendo l'avvenir, provasti Il dolor dell'esiglio, e quanto ei pesi, Più che ad ogni uomo, ai regi? in strania terra Infelice t'aggira, e poco implora, E men che poco ottieni; e come incresce A nobil cor pietà richiesta, impara, Se pur la trovi, e come presto è stanca La pietà nei mortali; e figlio, e sposa Abbi, che t'ami, e pianga; un reo fratello Che neghi e trono, e patria; il cor ti roda E vendetta, e rimorso, e lunga speme Maggior d'ogni tormento; e poi consiglia D'Edippo il figlio. Ma garrir che vale? Armi ti chiesi, e non consigli... Atene Non è sì lunge dal cammin di Tebe, Che della Grecia il moto, e i vasti incendi Di tanta guerra a contemplar s'assida Spettatrice indolente. Acasto a nome Dei congiurati re ti vuol compagno Del periglio comun; nunzio di Tebe Pur Creonte verrà. Dubbia la scelta È fra Eteòcle, e me?

TESEO

Rigetto entrambi: E Tèseo è tal che del suo scudo all'ombra Posi tranquilla Atene. E s'io volessi Contaminar nell'empia guerra un brando. Che i tiranni puni, trovar seguaci Al mio furor potrei? Se Tebe ha servi, Atene ha cittadini. Io qui non sono Che nelle pugne il duce, a sacre leggi E custode, e soggetto, a tutti uguale, Tranne sol nella gloria, e, quando i figli La patria chiami, ad ubbidirla il primo.

POLINICE

Ubbidisci, e sei re? Qui non si vola
A un sol tuo cenno all'armi? Or veggo aperto
Il tuo consiglio; anch'io, se uguale in Tebe
Fosse il potere, abbandonar saprei
Ad Eteòcle nella man spergiura
Scettro impotente, e al coronato schiavo
Trar lascerei su vilipeso trono
Sonni sicuri.

TESEO

Il tuo germano in Tebe
Può men di Teseo qui; che amor concede
Più che forza non toglie: il sai; le molte
Attiche genti una cittade accolse,
Allor ch'io posi all'imperar confini,
E all'ubbidire, e d'ogni re più grande
Calcai l'orgoglio dello scettro...

POLINICE

Atene

Mi rivedrà; se de' tiranni il sangue Chieggon libere spade, all'ire vostre Quel petto infame io cederò; che Tebe Libera sia; ruini il soglio avito, Ma sull'empio germano; i suoi delitti Narrar saprò; che non attende i patti, Che spergiura gli Dei, che ognun l'aborre; Non già com'io... più non vivrebbe. TESEO

È vana

L'empia speranza. Al re d'Atene è legge Il volcr della patria: accolgon l'are Delle Eumenidi Edippo; or qui, se nulla Può la nostra preghiera, al padre irato Tu favellar potrai; ma pria ch'a Tebe Rivolga il piè, mira, io ten prego, Edippo, E dell'Erinni il tempio.

Odami Atene.

## SCENA IX.

TESEO solo.

Un Dio maggior d'ogni mortal consiglio Al misfatto lo trac. Nume dell'onde, A compier volo ai tuoi vicini altari Debito sacrificio; e mentre ho l'alma Di regie colpe e di sventure ingombra, Col cor, col labbro io pregherò (nè questo Voto è di re) sì, pregherò che resti Al par dei flutti tuoi libera Atene.



## ATTO TERZO

## SCENA PRIMA

EDIPO ed il GRAN SACERDOTE

EDIPO

PARTE de'fali mici comprendo. A questa
Ombra d'Edipo (e che di me rimane
Altro che un' ombra?) un di promise Apollo
Alfin riposo nella sacra Atene.
Accanto all'are, ch'io temea, ritrovo
La desiata pace, e i mici rimorsi
Taccion nel tempio dell' Erinni.

GRAN SACERDOTE

Al fato

Servon le Furie istesse. Alfin compita L' ira cessò della giustizia arcana: Misero sei, ma sacro. In te possanza Non ritengon le Dee; spenta è la face; Muti i flagelli, e più non ha l'inferno Per Edipo terrori.

EDIPO

O tu, che ai Numi
T'avvicini col senno, e il ver sorprendi
Nelle tenebre sue, svela dei fati
L'ordine ascoso; io di cotanti affanni
Ragion per l'uom ti chieggo, e lice al figlio
Della sventura interrogar gli Dei
Sul dolor dei mortali.

GRAN SACERDOTE

I miei pensieri

Io t'aprirò: ma tu ricorda, Edipo, Che son mortale: io della mente il raggio Non spengo in te; nè, temerario duce, Dentro la notte de'misteri eterni Traggo ragione incatenata e cieca.

EDIPO

Or odi, e piangi. In ogni loco è giunto Di tanta infamia il grido, e freme il mondo Al nome mio: ma ragionar dei fati Or che si dee, mi rinnovello il duolo, E le colpe, e il rossor. Non era Edipo, E di già si temea: quindi concetto Nel furor degli Dei, peso e delitto Fu del fianco materno: al figlio infame Non sorrise Giocasta: invan Natura Dicea; l'abbraccia; più possente un Dio Gridò: l'uccidi, e rammentò l'incesto, E dal sen, ch' io cercava, inorridita Mi respinse la madre. E Lajo invano Condanna il parricida; e ne'suoi gioghi Il Citeron m'espone; era alle belve Temuto pasto, e mi fuggi la morte. Fra le virtù cresco alla colpa, e cado Nell' evitate insidie. Un Dio crudele Sotto i piè fuggitivi apre un abisso. Il crederesti? Edipo anche coi voti I Numi offende, e la preghiera istessa In lui divien delitto. Ecco di Delfo Agli Oracoli io credo, e cerco il padre, E il padre uccido, e del misfatto orrendo Premio mi fu maggior misfatto: io lieto

EDIPO

172

Della misera madre il letto ascesi;
Io colle mani del paterno sangue
Fumanti ancora a questo sen la strinsi.
Gioì l'Erinni sui fecondi amplessi;
Vittime a lei preparo. In questa orrenda
Serie di colpe, e di sventure, io fui
Cieco istrumento di poter tremendo.
Son vostri, o Numi, i mici delitti. Accorda
Tu coi mici fati la elemenza eterna!
Tanto furor vuoi che la mente adori
Se il cor ne freme?... Ah la sua legge un Dio
Vi pose, e un Dio per cancellar non scrisse.

## GRAN SACERDOTE

Adora e soffri: invan dell'alto arcano
Ragion si chiede; è pei mortali oscuro
Più della notte, che ravvolge Edippo.
Fisso è a tutti il suo fato. Un solo istante
Chiude di mille età le sorti ignote.
Ma dagli altari interrogati invano
Voce non disse, che d'un Dio sia degna,
Perchè i falli, ch' ei volle, il Ciel punisca,
E (crudo inganno) comandar tu creda,
Cieco mortal, mentre tu servi. A Numi
Odio e ludibrio, abbiam retaggio eterno
O l'errore, o la colpa. Aride foglie
Affaticate dal furor dei venti,
Il ciel vi sdegna, e vi rispinge il suolo:
Nulla per voi, fuor che il dolore, è certo.

EDIPO

Perchè me solo a tanti orrori il fato Su questa terra clesse? Io son qual rupe Dai flutti ognor percossa, e atroci e nuove Sventure aspetto; che del ciel lo sdegno Sugli altri passa, e sovra me si posa. GRAN SACERDOTE

Grande tu fosti, e in atterrar potenti
Gode, e dimostra il suo poter la sorte;
Fu invano il senno e l'innocenza; e, vinte
Nel giusto Edipo ogni mortal consiglio,
Pur la virtù tremava. O forse aduna
Sul capo tuo colpe e sventure il Cielo,
Onde cadano i troni, e alfin tra i Greci
Cessi l'infamia d'assoluto impero;
Nè lungi è l'ora; ma il sublime esempio
Breve sarà; fra i miseri mortali
Anco il servaggio è fato, e voto eterno
D'umano orgoglio il trono: ogn' uom sul soglio
Trovasse i falli, che commise Edipo,
E figli avesse alla sua prole eguali!

EDIPO

Dunque . . .

GRAN SACERDOTE

Che tenti investigar gli arcani, Che sol la tomba insegna?

. EDIPO

E opporre al fato? . . .

GRAN SACERDOTE

Il cor che senti puro.

EDIPO

E ai miei nemici? . . .

GRAN SACERDOTE

La tua costanza.

EDIPO

Ah fosse almen di morte Nunzia la calma, ch'io provai fra l'are, Terror dell'empio! or che dall'egro petto Il rimorso fuggi, non deve Edipo Di nuovi affanni sostener la guerra? GRAN SACERDOTE

Tu vivi.

EDIPO

E dritto d'incontrar la morte L'infelice non ha?

GRAN SACERDOTE

L'aspetta il giusto,

E vivo puoi vietar delitti.

EDIPO

Edipo!

Come?

GRAN SACERDOTE

Tèseo il dirà.

EDIPO

Ma, se tornasse

Vana la speine?...

GRAN SACERDOTE

Al tuo pensier richiama

Gli oracoli di Febo; allora avrai, Misero, avrai fama e riposo.

EDIPO

E dove?

GRAN SACERDOTE

Dove il mortal può sol trovarlo.

EDIPO

Intesi.

GRAN SACERDOTE

Abbandonarti è forza: è giunta l' ora, Che presso all'are di Nettuno equestre I sacerdoti appella.

# SCENAII.

EDIPO solo.

Or mi sovviene;

Certo profeta delle mie sventure Febo già disse: « nella sacra Atene, » Quando il furor alla pietà non ceda,

" Pace ad Edipo annunzierà natura

" Col tumulto del ciel ".

#### SCENA III.

ANTIGONE e detto.

ANTIGONE

Rito solenne

Compiva appena, e di Nettuno al tempio Rivolto i passi il Sacerdote avea, Quando improvviso apparve...

EDIP

E chi?

ANTIGONE

Quell' empio,

Crudel senz'ira, e con sereno aspetto Consiglier della colpa, il vil che nutre I fraterni furori.

EDIPO

Oh ciel! Creonte! . . .

ANTIGONE

Mi vide appena, e sorridea; tremai, . . . Corsi . . .

EDIPO

Qui nunzio d'Eteòcle ei muove.

#### SCENA IV.

#### CREONTE e detti.

EDIPO

Chi sei? che brami?

CREONTE

Riconosci, Edipo,

Del tuo fedel la nota voce... Oh quanta Pietà mi fai!

EDIFO

Tenebre mie felici!

CREONTE

Ardito vecchio, il messaggier di Tebe In me rispetta: ad Eteòcle io diedi Util consiglio.

EDIPO

E chi nol sa? palesa A Grecia intiera la fraterna guerra... Che Creonte consiglia.

CREONTE

E guerra, e colpe

Vietar tu puoi, se riedi a Tebe: invoca, Quasi Nume, il suo re.

EDIPO

Deh come asconde

Inique frodi un grato dir! gioisci; Certo di Tebe in te cadrà lo scettro . . . Sei peggior de' miei figli.

CREONTE

In te cogli anni

L'ira non scema, e parla l'ira.

EDIPO.

Iniquol

Appien conosco su qual via furtiva
T'inoltri al trono, e mentre un sol consigli,
Ambo tradisci; io so che a Tebe incresce
Alterno regno e breve, e vuol che il padre
Scelga tra i figli il re; fia solo agli empi
Giudice il brando, e il suo disegno è vano.
Ma tu col ferro, o col velen, punito
L'arbitro speri; e parricidi i figli;
E allora il trono è tuo; che d'ambo il sangue
In mezzo all'armi un odio ugual promette,
E l'Erinni, e Creonte.

CREONTE

Or mio disegno Chiami i tuoi voti? antico priego è questo Ch' ai Numi suoi porge pei figli Edippo. EDIPO

Edippo impreca, e tu cospiri, e vile Quel trono, ch'io lasciai, premer non osi, Se pria non cado io coi mici figli, e tutto Calchi dei Regi le ruine.

CREONTE

A Tebe

Propizio re tu fosti? ella rammenta Ben del tuo regno i lieti di. Se vani Non son d'Edipo i vaticinj, e gli empi, Che son suoi figli, della patria terra Sol tanto ayranno, ch'a morir vi basti, Chi fia che nieghi al genitor pietoso Render lo scettro, e del tebano impero Chi degno più?

EDIPO

Tu che lo brami, e sei

Più del mio trono, e di mie colpe infame; Tu ch'ogni colpa, a cui mi spinse il fato, Commesso avresti e volontario, e licto.

#### CREONTE

Cessin gli oltraggi omai! chi può nell'ira Vincere Edippo d'imprecar maestro? Ben sei crudel con te: ma forse è rea Delle tue colpe la regal fanciulla, Cui le tenere membra offende il gelo, O l'ardor del meriggio, e il piè si stanca Sull'aspra via di faticose rupi? — Qual core è il tuo, quando di porta in porta Mendicando la vita, affronti (ahi lassa!) Turpe rifiuto, o domandar più grave Della pietà fastosa, e tu (sul ciglio Trattengo appena il pianto ) o celi il nome Che sei figlia d'Edipo, oppur tu dei Dirlo, arrossire; e se mercè tu chiami, Un fremito d'orror sol ti risponde. -Alla vita raminga, al duro esiglio I lieti giorni dell'età fiorita, Padre crudel, condanni! - e che fa teco Questo squallido manto? Imene\_appresta, E liete vesti ed ara e pompe e trono.

#### ANTIGONE

Vince gli oltraggi, che sostenne Edipo, Questa infame pietà. Si vil mi credi Che il padre e vecchio e sventurato e cieco Io possa, ahi crudo! abbandonar? che parli A me di nozze e di regal fortuna? È pei Creonti il trono: cbbi del regno Parte migliore, il genitor diletto. Vivo per te; nè un solo istante, o padre, Dall'amarti io cessava, e mille affanni Dimenticai per un amplesso.

CREONTE

Edipo,

Ami così la figlia tua?

EDIPO

Che chiedi? . . .

Odi . . . l'amor, ch'io per lei sento, uguaglia Quanto disprezzo ho per Creonte.

CREONTE

È tempo

Alfin che tu mi tema.

EDIPO

E come?

CREONTE

Ho certo

Pegno del tuo timore.

EDIPO

E qual?

CREONTE

Tu cieco

Sei, ma profeta . . . io già lo tengo (1).

ANTIGONE

Indegno!

Lasciami ... o padre ... egli mi afferra ... o mostro!

Odio, mi guida, ov'è Creonte! io basto, Io basto sol contro costui.

CREONTE

Che tenti?

(1) Afferra Antigone.

Passò stagion del tuo valore; e prode Certo tu fosti un di; svenasti il padre.

EDIPO

Vecchio ed inerne io sono: un brando, o figlia, Un brando avea; tu mel togliesti; ah! vedi Se tor si deve agl'infelici il brando... Sacerdoti, accorrete.

ANTIGONE

Oh Dio, son ungi.

EDIPO

Sacerdoti, accorrete.

CREONTE

Edipo chiama;

Register adetegli, Erinni.

ANTIGONE

All' empie mani

Fuggir saprò di traditor codardo (1).

CREONTE

D'Edipo tuo torna agli amplessi, e scusa Involontario errore, e senti, o padre, Che la figlia ti lascia. — Olà, soldati, Costei si tolga al sen paterno.

ANTIGONE

Iniquo! . . .

Ah da te svelta io sono!

RDIEO

A me le mani

Stendi.

ANTIGONE

Nol posso.

(1) Fa ogni sforzo per uscire dalle mani di Creonte, ed egli la lascia andare dicendo.

CREONTE

I gridi suoi vietate.

EDIPO

O figlia mia; dove sei tu? ti cerco, E sol tenebre abbraccio, e queste gelide Mani deluse in sul mio sen ritornano. Fui vostro re, pietà Tebani; almeno, Addio mi dica, e della figlia ascolti Gli estremi detti il cieco padre.

CREONTE

Ah tosto

Costei tracte. — Invan lo cerchi; è lungi.

EDIPO

Misero me! chi mi t'invola, o luce Degli occhi mici? chi fia sostegno, e guida Al piè tremante... incerto? ahi mostro!

CREONTE

Impreca,

Impreca pur; non temo io no.

EDIPO

Tu sci

Padre.

CREONTE

E la prole io rivedrò: la figlia Tu più non dei stringere al seno. È tratto Il tuo sostegno altrove.

EDIPO

Un di vendetta

Il mio dolore avrà. Tra figlia e padre Col ferro osasti separar gli amplessi; Te, vil tiranno, dal suo sen trafitto Respingerà con man sanguigna il figlio.

GRIGH

CREONTE

Dimmi, di colpe e di terror profeta, Può la tua rabbia immaginar delitti, Che vincan quei del parricida Edippo?

EDIPO

Non è più crudo l'uccisor del figlio?

Ahi voti atroci!

EDIPO

Un di maggiori, orrendi

Tebano re da moribondo labbro
N'udrai tremando, e la consorte istessa
T'aborrirà morendo. Infamia eterna,
E breve regno avrai... Lo scettro ambito
Steril divenga nella man crudele...
Nè tu col ferro di fortuna all' onte
Involarti saprai: trarre io ti veggo
In vuota reggia orribile vecchiezza:
Là fra i sepoleri de' tuoi figli uccisi
Solo t'aggira, e ti dispera, e vivi.

CREONTE

Augure del futuro, il tuo presente Destin non sai;... pel crin canuto a Tebe Io ti trarrò;... nè la tua prole...

SCENA V.

Teseo e detti.

TESEO

Arresta.

EDIPO

Tèseo, la figlia mia, Tèseo, costui Me la rapi. TESEO

Dei rapitor sull'orme Volano i miei guerrieri, e tosto...

EDIPO

Oh gioia! . . .

Fremi, Creonte.

TESEO

A ferir mostri avvezzo È questo brando; ma su te, Creonte, Non scenderà; chè delle genti il dritto, Che tu calpesti, a Tèseo è sacro... alı trema, Trema, se alcuno dei tuoi vili osasse Pur lieve offesa all'infelice...

EDIPO

O numi,

Numi, la figlia difendete!

SCENA VI.

Acasto e detti.

ACASTO

Acasto

Io sono, e d'Argo messaggiero; aita Chieggo, e sventure annunzio.

TESEC

E quali?

ACASTO

Il prode

Polinice . . .

EDIPO

È punito? ah! Dei vi sono.

ACASTO

Ah! sì; punito egli è.

TESEO

Ma come? ah parla.

ACASTO

D'Atene ei qua movea, quando a'suoi sguardi D'armi la selva folgorava; il prode Le conobbe, e fremea.

TESEO

T'ascolta il padre;

Taci.

EDIPO

Guerrier, favella; ... io non ho figli, Che Antigone.

ACASTO

Infelice! eran Tebani.

EDIPO

Oh Dio!

ACASTO

Repente il cor gli fere un grido, Ch'ei riconosce.

EDIPO

Ahi! di mia figlia il grido.

TESEO

Non proseguire.

EDIPO

Ah! più crudel tu sei,

Se taci.

ACASTO

Agli empi ci s'avventò sdegnato, Qual s'Etéocle mirasse; i prodi Argivi, Che meco addussi, lo seguian:... fratello, Antigone gridava, e a lui piangendo Stendea le mani, allor che un vil Tebano...

EDIPO

Che fca?

#### ACASTO

Nel petto alla regal donzella

Il ferro . . .

#### EDIPO

Ah Dio! più non son padre . . . ahi! l'empio L'empio è, che uccise la mia figlia; io manco.

#### TESEO

Che più si tarda? io l'infelice affido Alla vostra pietade... Andiam, voliamo. Se Antigone perì, te (1), nunzio infame, Tebe non rivedrà. Giuriam vendetta Dell'infelice. Ah! sì, vendetta. All'armi.

(1) A Creonte.



# ATTO QUARTO

# SCENA PRIMA

Gran Sacerdote accompagnato dai ministri, Edipo e Coro d'uomini e di donne.

GRAN SACERDOTE (1)

MIRATE, amici!...dall' angoscia oppresso Edipo giace, e nol conforta il puro Aër screno, nè su lui discese, Numi ai miseri, il sonno. Ah par ch ci posi, Sol perchè regna lo stupor del duolo Nell' attonito petto...O stirpe umana, Ben sei nata al dolor; chè mai sì gravi Sventure non trovò l'ira dei Numi, Che tu non basti a sostenerne il peso. Ah si rimuova il crin canuto e squallido, Che la fronte gli cela! a'rei fratelli Mostrar potessi in questo aspetto il padre!

Oh! chi così mi chiama? ah non è meco La figlia mia! della nefanda guerra Ostia primiera ella cadea... Rendete, Almen rendete al desolato padre L' esangue spoglia, ond'ei la stringa, e pera Nell'amplesso infelice e i corpi estinti

(1) Mostra Edipo prostrato sopra un sasso, e immerso nel più profondo dolore.

Recate in mezzo, ove furor di regno Chiama i figli al delitto: ah sul calcato Capo del padre e della pia sorella L' un l'altro i crudi a tracidarsi andranno.

GRAN SACERDOTE

Spera; che forse a quel guerriero il brando A mezzo il colpo la pietà sospese.

EDIPO

Pictà! che parli? a lor Creonte è duce, Etèocle re: migliore del suo tiranno Speri lo schiavo, se delitto e scettro Son uno in Tebe, e vi saria virtude Novello enimma?

> gran sacerdote Ma da prodi argivi

Forse fu salva, e vendicò Tesèo Cotanto oltraggio.

EDIPO

Ahi! la vendetta è vana; E tardi il forte per l'aita è giunto.

GRAN SACERDOTE

Nel ciel riposa; chè propizi eventi Il cor m'annunzia; e il cor non mente. — O fidi Al mesto antico, disacerbi il canto L'orride cure, e di vittoria il canto Sorga fra noi, che la vittoria è certa.

CORO D' UOMINI

Ferve nei campi Eatidi
Della battaglia il grido.
Veloce al par dell'aquila,
Che dall'aereo nido
Incontro al sol risplendere
ll\_serpe rimirò,

Sulle falangi attonite
Il gran Tesèo piombò.
Seco l'equestre Pallade
Guida le pugne orrende,
E colla vasta Gorgone
La figlia tua difende:
Per la rapita vergine
Tèseo ha di padre il cor;
E già presago l'animo
Mi dice: è vincitor.

EDIPO

Che un Dio la luce ora mi renda! Al campo Deh! chi mi guida? un brando a me!.. che dissi? Noto è d'Edipo il brando!... ah per la figlia Morir potesse l'uccisor del padre!

CORO DI DONNE Perchè le penne rapide Non ho, lieve colomba? Andrei là dove s'urtano I cocchi, e il ciel rimbomba, E nembi alza di polvere Il procelloso piè; E fra quei nembi e folgore L'asta del nostro Be. Te dalla tenera Figlia diviso Il sol, che celasi, Più non vedrà. Schiudendo il pallido Labbro al sorriso, La fronte il misero Solleverà.

Tra i baci, Antigone, Sul mesto viso Una tua lacrima Allor cadrà.

GRAN SACERDOTE

Non m'ingannai... Sonar non odi il bosco Di strepito guerriero?... il ciel risuona Di lieti gridi.

EDIPO

Ma la figlia?

GRAN SACERDOTE

E credi

Che, la misera estinta, innanzi al padre Venirne osasse vincitor Tèseo?

No; coi proprietrofei sdegnato il padre
Per altro calle guideria le schiere
Nel silenzio del duolo. Oh! se ai mici sguardi
Nol contende l'orror di questa selva,
In mezzo all'armi la tua figlia io veggo.

EDIPO

Come! come! che dici? il cieco volto D'onde ella vien mi volgi.

#### SCENA II.

Antigone, Teseo, Guerrieri ateniesi e detti.

ANTIGONE

Oh padre! oh padre!

Sei qui . . . ti stringo a questo sen . . . Tu piangi?

Sì, ma di gioja.

EDIPO

E come illesa? un Dio Dal santo petto allontanò l'acciaro, Il sacrilego acciar: non ha pietade Tempio più degno che il tuo core.

ANTIGONE

Il ferro,

Che sul mio sen ratto scendea, trattenne Un guerrier di Creonte.

EDIPO

Alla schiava addurre

La sua germana all'empio re volca, Primo trofco della fraterna guerra. L'inique brame il ciel deluse... O figlia, Sento gli amplessi non sperati, e tengo Quant' ho di caro al mondo.

ANTIGONE

È qui presente

Chi mi salvò, chi quegl'iniqui ha volto Nei passi della fuga.

EDIPO

Ah! se alla figlia Troppo io favello, io questa figlia al seno Stringer più non credea.

TESEO

Riprenda Edipo,

Chi non è padre.

EDIPO

Io sol per te lo sono.

Ma qual mercè render ti posso? è questo Un lieto di nell'affannosa vita; L'unica gioia, ch'io provassi, è questa. Ma di qual pena è figlia! ah mai non abbia Tesco il dolore, ch'io sentia! dai Numi Premio a virtù così sublime avrai: Ma già tel diede il core.

TESEO

A te lo chieggo.

EDIPO

Quale?

TESEO

Tu puoi ...

EDIPO Ti spiega.

TESEO

... I voti miei

Far paghi.

EDIPO

E brami?

ANTIGONE

Io pur lo bramo, e prego ...

EDIPO

Dite... che far dovrei, misero Edipo, Per tanto amico? e che negar potrebbe A questa figlia un padre?

TESEO

E ben, prometti.

EDIPO

Io... Che si vuole?... Alfin comprendo è questo L'offerto asilo?

TESEO

E che sospetti, ingrato?

EDIPO

Misero io sono.

TESEO

Or via m' ascolta, e frena

Quell'ira, che spingea la man feroce Contro le care luci, e al cor paterno Dettò gli orridi voti. Il tuo perdono Or Polinice implora..

EDIPO

Ei fugga, ei pera...

La voce udrò, quell'aborrita voce, Che al cieco padre, esci, gridava,... altrove I tuoi rimorsi, e la tua notte arreca? Ed io... Va lungi, atroce idea;... tu fughi La mia ragione, e a delirar mi sforzi.

ANTIGONE

Per me pugnava.

EDIPO

Del negato impero Punir volle i Tebani: ira lo mosse, Non pietà di fratello; e se più crude Eran le schiere, che guidò Creonte, O in lui (1) men pronta la fedele aita, Estinta, o schiava io ti perdea per sempre.

reseo

Plàcati, e gli anni . . .

EDIPO

Dell' età, dei mali M'aggrava il peso; ma dall'empio figlio Sol ch' oda il nome, e nel mio sen ritorna La gioventù dell' ira, e m'arde il sangue Nelle gelide venc.

ANTIGONE

O padre, ai giusti Prieghi del pio, che ti rendè la figlia,

(1) Accenna Teseo.

Resister puoi? Di me non parlo: alfine Ei m' è fratello.

EDIPO

Egli mi offese: Edipo Lo aborre, e tu devi aborrirlo.

ANTIGONE

O Padre,

Or che mi chiedi? odiar non so, nè deggio.

Venga; l'udrò: risposta avrà dal padre Qual' ei la merta.

ANTIGONE

Il mio german pentito Tosto io t'adduco; . . . ei qui si cela.

TESEO

Amici.

Dello sdegnato Edippo udir gli accenti Sol denno i figli, e voi di questo bosco Abitatrici Deità tremende.

# SCENA III.

POLINICE, ANTIGONE ed EDIPO.

ANTIGONE

T' inoltra.

POLINICE

Io tremo, e rimirar non oso Quel sacro aspetto : è tutto in esso accolta La maestà degli anni, e del dolore.

ANTIGONE

Fa cor, fratello.

(1) Dopo lungo silenzio.

POLINICE

Un Dio nel padre io veggo, Ma un Dio sdegnato.

Egli è infelice.

Io sono

Più infelice di lui; tremante, e reo Son davanti al mio giudice... Non vedi? Su quella fronte dal dolor solcata La mia condanna è scritta. Oh Dio! le mani Volge alla terra, e queste Dive appella, E un' altra volta ei maledice il figlio.

ANTIGONE

Or via, t'appressa.

POLINICE

Ad espiar le colpe Se basta il pentimento, io forse, o padre, Spero trovar pietà. Lunga vendetta Avesti, il credi, e in questo petto alberga Giudice tal, che non assolve, e grida Ch'io fui malvagio, e snaturato, ed empio. -Nulla rispondi; ah! mi sei padre, e parli Questo nome per me . . . Di Giove al fianco Siede il perdono d'ogni colpa... Ascolta I preghi miei; . . . quella severa fronte Deh! rasserena; . . . ai piedi tuoi s'atterra Pentito un figlio, che tremando abbraccia Le tue sacre ginocchia . . . - Ahi! mi respinge Con feroce disprezzo . . . Invan sperai Nei mici rimorsi, e nei tuoi prieghi. Ah lascia Ch'io voli a Tebe, e dal fraterno braccio Abbia la morte.

ANTIGONE

Oh Dio, t'arresta.

POLINICE

Il vedi;

Ha chiuso il core, e muto il labbro... oh fero, Oh tremendo silenzio!... addio;... dirai Che un infelice io sono, e chiesi invano Pria di morire il suo perdono: ali prega, Prega per me, ch'ancor faneiullo amasti! Spesso il tuo pianto dall'irato padre Già m'ottenea il perdono; oh Dio! le tue Son lacrime innocenti. Or se mercede Da lui sperar non posso, almen la voce, Del padre mio, la voce almeno ascolti.

EDIPO

Se al re d'Atene, s'alla tua germana
Non promettea risposta, il ciel n'attesto,
Che più non veggo, dal paterno labbro
Nè un solo accento udito avresti... Or piangi,
Piangi perchè dalla fortuna avversa
L'ire conosci a prova; e tu lasciasti
Ogni cosa diletta, e a te più cara
Rendea la patria il doloroso esiglio.
Pur me non muove il pianger tuo: son brevi
Quelle virtù, che la sventura insegna.
Tu questo vile ammanto, e il crin canuto,
O parricida, in mirar piangi. Edipo
Non piange no, ma soffre. Or via, dal padre
Che vuoi, che speri?

POLINICE

Il mio german mi tolse E regno e patria: nè gli diè lo scettro Virtù di pace, o paragon di brando, Ma cieco amore di volubil plebe,
Cui per viltà somiglia. Ad Argo i passi
Esule io volsi, e meco io solo avea
Dritti, sventure, e questo brando: asilo,
Pietà, vendetta alfin trovai; m'elesse
Genero Adrasto, e contro a Tebe io muovo
I congiurati Re. Deponi, o padre,
Gli acerbi sdegni, e torna a Tebe; entrambi
Abbiam comuni e le sventure e i numi.
Sta la vittoria, ove tu sei; prometto
L'avito soglio a te; nel figlio avrai
De'tuoi soggetti il primo.

EDIPO

Iniquo, e speri Compagno il padre alla fraterna guerra? Sì vil mi credi ch'io di Tebe il soglio Ascender possa, e sulla cieca fronte Dall'empia mano orribil serto implori? Va, reca altrove l'aborrite insegne; Va, maledetto; la paterna Erinni Teco verrà, non io: misera Tebe, Or paghi i tuoi delitti! Etèocle impera, Polinice minaccia: ove un di voi Fosse il più reo, lo scettro avrebbe; entrambi Del pari iniqui siete, entrambi uguale Destino attende. Il tuo fratello accusi, Che ti rapi lo scettro? or dimmi, il giorno Che me spingesti dai paterni lari, Era Eteòcle il re? Perfido! e quando Esule andai, scendea sull'alma stanca La mesta pace, che al furor succede, E m'accorgea, che l'ira in me puniti Troppo i miei falli avea: di padre il nome,

Orrore un di, soffria; figli crudeli,
Cari mi foste allora; ai dolci affetti
D' Edipo il cor s'aperse; il tuo si chiuse;
Regnavi. Ahi crudo! in sul tuo soglio assiso
Partir vedesti, e a ciglio asciutto, un padre
Cieco, mendico, infame; avrei la morte
Tra i disagi, e i perigli in erma riva
Trovata io già senza la figlia: ah vieni
Fra queste braccia, o sangue mio! riceva
La man, che mi nutrì, lacrime e baci.
Oh vederti potessi!... ahi fu la madre
L'ultimo oggetto, ch' io mirava. Iniquo
Vanne... io risposi.

#### POLINICE

O signor mio, che padre Più chiamarti non deggio, almen ti placa, Se perdonar non sai. Che temi? affretto Della tua gioia il dì; non devi inulto Scendere a Dite... il tuo furor mi rende Disperato e sicuro, e tosto in campo lo mostrerò d'esser tuo figlio. I prodi M'aspettan qui; già lor tingea le spade Promesse all'ira mia sangue tebano.

EDIPO

Toste le schiere Argive . . . .

POL INICE

Ahi che prepara

Il tuo dolore?

EDIPO

Empio, ubbidisci al padre . . . O ch' io . . . (1).

(1) Polinice parte.

#### SCENA IV.

# EDIPO ed ANTIGONE.

EDIPO

Mia figlia ah perchè qui raccolta
Tutta Grecia non è? ma pur gli Argivi
L'iniquo duce sgomentar m'udranno
Con auguri tremendi, e invan non vissi,
Se risparmio delitti. Io col destino
Lungo sopporto, ed inegual conflitto,
Che m'è sventura e gloria. Ah! se i mortali
Mirate, o Numi, contrastar col fato,
Pianger dovete.

ANTIGONE

La falange argiva,

Padre, qua giunge.

#### SCENA V.

POLINICE, ACASTO, Soldati argivi e detti.

EDIPO

Udite. Orrida guerra:

Pugna fratel contro fratello: il padre In mezzo agli empi acciari esser dovrebbe Non a vietar delitti: inutil speme!
Posson troppo l'Erinni, e a lor devoti Sono d'Edippo i figli: io sol vorrei Che dell'avide spade al sen fraterno Fosse la via questo mio petto, e degna Saria di lor la pugna; al nol consente L'ira del fato, e morir debbo, Argivi, Or che il più reo son io. Se vi rimane Nulla di caro nei paterni lari,

Ne vendeste ai tiranni anco gli affetti, A terra i brandi; alla profana guerra Itene soli, o re.

ACASTO

Soldato e duce
Ha giuramento di distrugger Tebe,
O i campi infami sazïar morendo
Del sangue suo. Presenti al voto atroce
E figli e spose ognuno avea; si pianse,
Ma si giurò.

EDIPO

Giuraste! armi profane,

POLINICE

Vi maledico.

Oh Dio!

EDIPO

Terrore e fuga

Sull'empie schiere piombino: le avvolga Notte d'inferno e mia. Presenti Erinni, Numi d' Edipo, udite: a voi consegno Del figlio mio le squadre. È lieta, il veggo, È lieta Aletto; nella man sanguigna Risplende un'atra face; ecco di Tebe (Ite) il cammino a lei sì noto insegna ... I vaticini della mia vendetta, Perfido, ascolta, e trema: invan la destra, Che già tinse il delitto, invan rivolgi Alla fatal corona: ahi l'odio arresta L'alma sdegnosa, e d'Eteòcle il core Sente la man fraterna! il sangue e l'ira E l'ira antica in lui ritorna; iniquo, Te punirà morendo, e tu cadrai Suddito, vinto, e non in Tebe.

# POLINICE (I)

Edipo,

Pago sarai: no, le straniere insegne Non moverò contro la patria: (2) aborro, Premio di colpe, il trono: e solo, o padre, Il tuo perdono io spero,

EDIPO

Che render possa a questi lumi il giorno?

Morte ti chieggo, morte. È questo il brando Devoto al fratricidio. Or via, lo volgi Nell'empio seno, ove l'Erinni alberga: Il guiderò ben io; tel giuro, o padre, Non errerai nel colpo... Ahi male io chiesi A chi m'aborre un dono... Ei vuol compiti Del suo furore i voti; io negar deggio Tanta colpa al fratello... opra si faccia, Che mirar brami Edipo. A lui rendete La luce, o Numi, un solo istante... —Udrai I miei sospiri estremi... Invan di pianto Bagnai le tue ginocchia... A me, sorella, Il cieco padre, or ch'io m'uccido, appressa: Al caldo sangue del mio sen trafitto Tingi la man, che maledisse il figlio.

ANTIGONE

Fratel, t'arresta. — Ecco a'tuoi piedi, o padre, Mi prostro anch' io; deh! la tua mano accosta Di Polinice al volto;... ei piange.

- (1) Dopo il silenzio della costernazione.
- (2) Gli Argivi partono.

EDIPO

E credi

Ch' ei sia pentito?

POLINICE

De' tuoi mali istessi

Egli è maggiore il mio rimorso.

ANTIGONE

Imploro,

Se non m'aborri, il suo perdono.

EDIPO

Oh figlia!

Oh virtude! oh pieta!... Dunque l'ingrato...
Polinice...

POLINICS

Signor . . .

EDIPO

Chiamami padre;

Torna mio figlio. Io ti perdono.

ANTIGONE

Oh gioia! . . .

EDIPO

Oh! chi abbraccio di voi?

ANTIGONE

Ne abbraccia entrambi:

Un solo amplesso, un solo amore unisca In questo giorno i figli tuoi.

EDIPO

Natura,

Vinci il misero padre, e piange Edipo! Che tanti mali e tante colpe, o Numi, Vi faccian paghi alfine! io sol del fato Provi l'onnipotenza. Io vi detesto, Voti del mio furore; e il ciclo, o figlio, Perdoni a te, come perdona il padre. POLINICE

L' ira dei Numi gl'<mark>im</mark>precati eventi Adempir può?

EDIPO

· Sì, quando un soglio anelí, Che fra le tombe aperte Edipo ascese, E premio al parricidio ebbe l'incesto. Figlio, misero figlio, e ancor non sai Perchè infelice io sono, e a tante colpe Tanti nomi congiungo? Il ciel mi fece Spettacolo alle genti, e falli ignoti Sull'innocente capo il cielo aduna Per infamar lo scettro, e punir volle Tutti in Edippo i re ... S'al cor ti scese Del rimorso la voce, e orror sentisti Del vicino delitto, ah! meco vieni In quel tempio tremendo, e là tu giura, Sì, là tu giura alla regal corona Sull'altar dell'Erinni un odio eterno. Guidami tu . . . La man ti trema? . . . o figlio Non m'ingannavi, ... e a giurar pronto? ... ANTIGONE

O padre,

Il dubbio tuo l'offende.

EDIPO

Or via, che tardi?

POLINICE

Tu il vuoi? . . . Verrò.

# SCENA VI.

GRAN SACERDOTE e detti.

Dove, o profano?

Ottenne

Pietà dal padre ... egli è pentito; il credi.
GRAN SACERDOTE

Pentito sei?... pentito!... Il tuo fratello Abbracceresti?

POLINICE

Io! (1)

GRAN SACERDOTE

Dell' Erinni all' are

Solo andrai.

POLINICE

Solo?

GRAN SACERDOTE

Ai giuramenti eterna Custode è l'ira delle Dee. Si vuole Placarla pria.

POLINICE

Sperarlo posso?

GRAN SACERDOTE

Il credi,

Se il pentimento è vero.

POLINICE

Oh Dio!

(1) Con orrore.

#### GRAN SACEPDOTE

Bammenta:

Sono le Dive mie figlie del sangue; Nacquero in un colla Giustizia eterna.

POLINICE

Temer poss'io?... non trovò pace Edipo Fra l'are, ove tu stai?

GRAN SACERDOTE

Pensa: l'Erinni

Minor si fa, se le si appressa il giusto, Che ignaro ai falli il suo destin sospinse; Ma in faccia a' rei divien gigante.

POLINICE

All' ira

Dell'Eumenidi io m'offro (1).

GRAN SACERDOTE

Un altro fato

Nel tuo s'asconde.

ANTIGONE

O padre, il ciel di spessi

Lampi s'accende.

POLINICE (2)

Orrida nube, ascondi

Un fulmine per me?

EDIPO

Che dici? . . . Oh fato!

Oh inesorabil fato!

POLINICE

Ahi! quale arcano? . . .

- (1) Comincia a lampeggiare.
- (2) Si arresta atterrito e dice.

EDIPO

Interroga il tuo core; in te lo sdegno Alla pietà cedea?... Misero figlio, Piango per te; ch'or la mia pace è certa; E quest'ira del cielo...

GRAN SACERDOTE

È ancor sospesa.

EDIPO

E il fato . . .

E dubbio; ... ei lo decide.

ANTIGONE

Edipo,

Ahi qual arcano in questi detti è chiuso? Alla misera figlia almen lo svela.

EDIPO

Se t'amo il sai; ma palesar nol posso.

Vana è l'inchiesta. Se pietà non regna
Entro il mutato petto, il piè nel tempio
Non inoltri costui; che ad altri Numi
Havvi mortal, che negar fede ardisce;
Ma ognun crede ai rimorsi. Andiam;... si lasci. —
Per lui pregate, ov'è più folto il bosco;
I suoi destini io leggerò nel cielo.

#### SCENA VII.

GRAN SACERDOTE e POLINICE.

POLINICE

Fermati, ... m' odi: e quai destini asconde D' Edipo il figlio, e dell' Erinni il tempio? E il Ciel gli annunzierà? GRAN SACERDOTE

Mortal, che cerchi?

Nel cor non hai maggior mistero.

POLINICE

Io piansi

Finor col padre.

GRAN SACERDOTE

Ma fremevi al nome

Del tuo germano.

POLINICE

Io non regnar promisi

Al padre mio.

GRAN SACERDOTE

Ma non giuravi.

Al tempio

Temer poss'io?

GRAN SACERDOTE

Le Dive, e te ...

POLINICE

Ch'io vada . . .

GRAN SACERDOTE

È necessario.

POLINICE

Accanto all' are atroci

Conoscermi potrò?

GRAN SACERDOTE

Sì; Polinice

A Polinice svelerà l'Erinni.

# ATTO QUINTO

#### SCENA PRIMA

Acasto con Soldati argivi

Precipita la notte; orror le cresce
L'imminente procella, e desta il fulmine,
Che in atre nubi posa... O de'tuoi Numi
Sede ben degna, addio... Qual cor sicuro
Il tuo terror non doma?... — Andiam; già muove
Fra gli animosi duci il saggio Adrasto.
Se Polinice del furor paterno
I presagi temea, noi chiama al campo
Giustizia, onor, l'inviolata ai prodi
Religion del giuramento; è questa
La via, che guida a Tebe; e dato appena
Il tergo avremo all'aborrita selva,
Ch'agli altri Argivi in sul Cefiso accolti
Ritorno e guerra annunzierà la tromba.

# SCENA II

Che fo? che spero? Sugli occulti fati Il sacerdote interrogando il cielo, Di tremendo avvenir sotto il gran peso Quasi gemer sembrava, e appena Edipo D'altissimo fragor l'etere immenso Rimbombare ascoltò, gli apparve in volto, Dopo breve dolore, orrida calma . . . -Poi sulla terra abbandonate e tremule Gettò le membra, qual chi giunge al fine D'affannoso cammino, e disse: o figlia, Polinice ritrova: . . . è già compito . Credimi, il sacrifizio: or va; qui deggio Restar col sacerdote . . . Il piede, ahi lassa! In mezzo all' ombre e alle procelle io mossi; Ed or pel padre, or pel germano io tremo . . . Quello, si quello è il tempio. - O voi d'Averno Vergini atroci, che il terror circonda, Perdonate al fratello: ai vostri altari Lo conduce il rimorso, e a voi le mani, Non empie ancor, solleva. Ahi cruda Aletto Usa d' Edipo ai voti atroci, ascolta La santa voce del perdono, e l'orme Di Polinice oblia . . . Non ha la terra Altre colpe, altri re? . . . Ma s'apre il tempio Con orrendo fragore . . . (1) Oh ciel! chi scende? Ahi lo ravviso allo splendor de'lampi Sull'atterrito volto . . . Ahi! le feroci Divinità, che fra quell'are albergano, Par che l'inseguan tutte . . . Oh Dio! Fratello . . .

# SCENA III

Polinice e detta

#### POLINICE

Oh! chi m'assale e preme?... Il so; tu vuoi Che il mio germano io sveni, e a me l'additi, E sul trono l'additi,... ahi vista!... A Tebe

<sup>(1)</sup> Lampi.

Verrò; ... mi lascia ... Invan percoti il volto
Col vipereo flagello; ... invan m'accendi
Colla tua face il core ... Ahi tutto è rabbia,
Ed odio, e morte qui ... Ma oh Dio! le mani
Mi si tingon di sangue, e questo sangue
Mai non si terge! ... È d'un fratello il sangue ...
Oh chi m'abbraccia?

ANTIGONE

O Polinice, ascolta

La tua fedel sorella.

POLINICE

Oh cari accenti!

Ah desiato aspetto!... Ah me difendi Dalla paterna Erinni.

ANTIGONE

E non ti valse . . .

Il perdono d'Edipo?

POLINICE

Ob Dio! d'Inferno

1 Numi atroci perdonar non sanno.

ANTIGONE

E i tuoi voti, il tuo pianto?

POLINICE

Il sai, la colpa

Espia la colpa, e chiede sangue il sangue ... Con piede incerto ai paventati altari Dell'Erinni io m'appresso, e propria notte Sta nell'orrido tempio, un'atra face Svela l'orror, mentre l'accresce ... In seno L'odio rinascer sento, e mille affetti Tremendi si che non han nome. Io chiamo Le mie virtudi invano; invan mi copro Sotto l'usbergo del perdon paterno;

210

Il dolce figlio invano, e la diletta Argia, mia sposa, e te, sorella, invoco (Perchè meco non eri?): or fremo, or piango, Or spero, or temo: oh Dio! fratello e sposo Per pochi istanti io sono, e dentro il core Sempre io mi sento re: tosto la pura Onda mi reca di perenne fonte Sacro ministro; ... io colla man tremante L'altar ne spargo . . . Oh Dio! si muta in sangue . . . Fugge atterrito il sacerdote, ed io Non fuggo. Ahi! me terror più grande arresta: No che narrar non può lingua mortale Quel ch'io provai. Fra mille lampi apparve La maggior dell' Erinni; il piè gli abissi Tocca, e in mezzo alle nubi il capo asconde; E poi gridava (e la sua voce è tuono Di procellosa nube): ombre di Tebe Per delitti famose, or via, gioite, Gioite; Edippo, e la sua stirpe infame Vinse le vostre colpe. Allor l'inferno, Tutto l'inferno sotto i piè m'aperse, E tutte m'additò l'ombre degli avi. Poscia nel sangue, che fumò sull'ara, Tingea l'Erinni la spietata mano, E Fratricidio, Fratricidio, scrisse Sulle pareti dell'orribil tempio, E liete lo leggean l'ombre invocate Sorridendomi in faccia, e lieta Aletto Tosto esclamò: scritto del fato è questo; Non lo cancella il pianto. Allor mi svelle Dall' are atroci un' invisibil mano; Le ferree porte s'apron, mi rigettano, ... Dove non so . . . Sorella, oh Dio! son teco.

ANTIGONE

Sventurato fratello!

Or via, si segua

In silenzio il destino; or via, si voglia Ciò ch'ei comanda, e poi ch'una feroce Necessità mi spinge al gran delitto, Fuggi, inutil virtù... Degno divengo Del mio germano, e a meritar m'accingo L'alto supplizio, a cui mi serba il fato.

ANTIGONE

Ah no! del fato, la virtù delude
I feroci decreti. Or via, mi pongo
Tra la tua colpa e te:... fuggiam, fratello,
Fuggiam; ten priega la diletta Argia,
Nè vuol comprato a questo prezzo il regno.
Compagne avrai nel glorioso esiglio
Me, la consorte, il padre, e fia tra noi
Gara d'amor, figlio, germano e sposo,
Nei casti lari, ove non mai pènetra
La prepotente Erinni, e chiuso il core
Ai dolci affetti ignoti ai regi, un solo
Rimorso avrai; d'aver bramato il soglio.

POLINICE

Il soglio... Io l'ebbi... A me figlio d'Edippo Tu di virtù ragioni? ah tu l'arcana Forza non senti, che il mio cor possiede! Il padre te non maledisse... Io mesto... Sarei, s'a me cedesse Etéocle il trono. L'odio m'è caro, e del fraterno sangue Più che di regno ho sete... Inorridisci, Sorella, il veggo;... inorridisco anch'io, Che la virtù conosco, e pur m'è forza Seguir la colpa:... una terribil mano, Sì, mi sospinge una terribil mano Nell'abisso ch'io veggo.

ANTIGONE

E me, crudele,

Lasci così?

POLINICE

Da te mi svelle il fato...

O d'altra sorte, o di men rei fratelli
Degna germana, in cui virtu risplende
Per crescer onta a noi, dolce risuoni
Il tuo bel nome nell'età lontane;
Ne s'oda mai da sventurato padre
Senza palpiti al cor, senza ch'ei dica
Piangendo al ciel;... dammi una figlia uguale!
Or dalla tua virtù l'empio fratello
L'ultimo dono implora.

ANTIGONE
E quale?

Ah! certi

Sono per me delitti e morte. Io muovo Contro la patria l'armi, e ancora il rogo Tebe mi neghera. Per te, ch'io m'abbia (Ahi sol fra l'odio, e fra i rimorsi io vissi) Pace almen nel sepolero, e teco Argia Pianga, e al mio figlio pargoletto additi Di Tebe i muri, e la paterna tomba! Addio... Mi lascia... Addio.

ANTIGONE

No che strapparti

Tu non potrai da me. Guardami; io sono Quell'amica fedel della sventura, Sospetta ad Eteòcle, e solo, ahi crudo! Sorella tua... Perchè la faccia ascondi? Deh per l'ultima volta almeno io vegga Le dilette sembianze, e se tu piangi Al pianto mio!... Sotto l'usbergo il core Palpita, il sento;... ah trionfai del fato; Sempre teco sarò (1).

POLINICE

Guerriera tromba

M'invita al sangue, ed io lacrime imbelli Qui spargo, io, mentre incontro a Tebe i Regi Arma la mia querela?... Or via, si voli A punire il germano; or via, si strappi Lo scettro avito dalla man spergiura. Lasciami.

ANTIGONE

Oh Dio!... pensa ch'il padre...

È vano

Il suo perdono.

ANTIGONE

Ah tu l'uccidi! . . . Edipo,

Ghe ti dirò?

POLINICE

Ch'io son suo figlio.

ANTIGONE

I Numi . . .

POLINICE

Numi . . . per noi v'è sol l'Erinni.

ANTIGONE

E corri?

(1) S'ode suono di tromba.

14

EDIPO

POLINICE

Alla vendetta.

ANTIGONE

E brami?

POLINICE

O trono, o morte.

ANTIGONE

Ei t'è fratello . . .

POLINICE

Ei regna.

ANTIGONE

Arresta . . . Ei fugge.

SCENA IV.

ANTIGONE sola

Non m'ode più... Della vittoria il grido Alzate, Erinni;... ci vola a Tebe. Edipo, Quando saprai... Misero padre! io deggio Viver per te... Sol questa speme avanza; Errar, soffrire e pianger teco... Ei giunge... Numi, che miro!

# SCENA V.

Antigone, Edipo vestito d'ammanto reale,
GRAN SACERDOTE e TESEO

ANTIGONE

Ah! mal deporre osavi

Il tuo squallido manto.

EDIPO

Ahi lassa! ignora

Che ogni vittima s'orna.

ANTIGONE

È vana, o padre,

La tua speranza. Alla pietà s'oppose L'inesorabil fato. Ahi della colpa Il di s'appressa.

EDIPO

Io non la udrò.

ANTIGONE

Deh! lungi

Fuggiam così, che del vicin delitto Non giunga a noi la fama.

EDIPO

Or m'apre il cielo,

E per sicura via, libera fuga; Ma seguirmi non devi.

ANTIGONE

E il cor ti soffre

D'abbandonarmi, e tu potrai, spietato, Da queste braccia, tuo fedel sostegno, Sciorti al par del fratello?

EDIPO

Amplesso amaro!

ANTIGONE

Come?

EDIPO

Pur troppo!

ANTIGONE

E separar la figlia

Qual Dio potrà dal genitor?

EDIPO

Colei,

Che qui tutto separa.

ANTIGONE

Or quale insano

Odio alla vita? . . . Parla.

EDIPO

I miei destini

Polinice ha deciso.

ANTIGONE

Empio!

EDIPO

E prepara

Già la mia pace il cielo.

ANTIGONE

Ahimè!

EDIPO

Tu piangi?

Pianger non devi, allor ch'ei muore Edippo.

ANTIGONE

Ah mistero di morte! ah voi, crudeli, Voi m'uccidete il padre. - Ohime! qual fato, Quali presagi? . . . dimmi.

EDIPO

Ogni rimorso,

Ogni terror cessò: già sente Edipo, Sente la sacra sicurtà di morte: Splende di luce più serena un raggio Nella sua notte.

ANTIGONE

Oh padre mio!

EDIPO

Ti lascio

Sola in terra straniera, è ver; ma regna Qui con Tesèo la legge; ah fuggi, o figlia, E la patria e Creonte: in mezzo agli empi Mal sicura è virtù; ma in Tebe andrai Infelice pur troppo, e le paterne Tenebre invidierai, quando il fatale

Sangue de'figli beverà l'Erinni. — Pegno di fede, la tua destra invitta M'offri, d'Atene o Re: la strinse Alcide Punitor dei tiranni, e a lei consegno, Consegno a lei questa mia figlia. Addio.

ANTIGONE

Addio fra noi non v'è... Perir puoi meco; Ma senza me non puoi.

GRAN SACERDOTE

Misera, ignori

Qual fato arcano al genitor sovrasti. Quel Dio, ch'Edipo a nuovi sdegni elesse, Or lo riserba ad altra morte.

> voce dal Tempio Edipo.

> > EDIPO

Voce del Cielo è questa.

TESEO

Ah! s'erge il crine

Sulla mia fronte.

ANTIGONE

Il mio dolor disprezza

Tutti i terrori . . . Io verrò teco.

EDIPO

Al padre

Obbedirai . . . Vedi, obbedisco ai Numi. Questa d'amor prova io ti chieggo.

La stessa voce

Edipo.

EDIPO

Ecco la figlia tua... Povera figlia, Quanto m'amò!... Sull'infelice padre Vegliò l'attento amore, e tutte, ah tutte Le pene mic comprese, e terse il pianto, O meco pianse, e ognor di me pensosa Quasi obliò se stessa...È ver, tra quanti Mortali in terra ebber di padre il nome Il più misero io fui... Ma quando, o padri, Un'Antigone avrete? In lei virtude Fu d'un Edipo alle sventure uguale.

La stessa voce

Che tardi più?

EDIPO

Sacro ed estremo amplesso! Amplesso egli è di moribondo padre.

# SCENA VI

ANTIGONE, TESEO, poi GRAN SACERDOTE

#### ANTIGONI

Lascia ch'il segua; io dagli sdegni eterni Difenderlo saprò: non uom, non Dio Di ferirlo oserà; neppur l'Erínni Son crude sì, che l'ire lor non possa Di cotanta pietà vincer l'aspetto.

## TESEO

Infelice, che speri?... il sai che tutto In Edipo è mistero... A noi si vieta Di penetrar nel Tempio: ostie solenni Veder non può che il Sacerdote e Dio.

## ANTIGONE

L'arcano io svelerò... Dei Numi atroci Il Sacerdote è degno... Egli già vibra Sovra il tremulo capo il nudo acciaro... Fermati; è padro mio... Soldati Argivi, Ahi! dove giste?... Rovesciamo il tempio; Sull'abbattuto altar vittima prima
Il sacerdote cada, e poi d'Atene
Rovesciamo le mura ... — Ah Tebe è pia;
Padre, si torni a Tebe ... — Or via, fratelli,
Pace tra voi ... Qui, qui l'armi volgete,
E qui sulle ruine un regno avrai,
Esule Polinice. E ferro, e fiamma
Tutto consumi, ove d'un re la pia
Viltà concede che all'altar si tragga,
All'altar dell'Erinni un vecchio imbelle.

TESEO

Perdono al tuo dolor... Destra mortale Spegner non deve Edipo, ed ostia umana L'are non tinge della sacra Atenc.

ANTIGONE

Ma, come? parla.

TESEO

Antigone, punisco Con silenzio pietoso i detti audaci.

ANTIGONE

Sei più crudel che tu non pensi... Alı parla, Per la memoria del tuo padre Egèo, Pei figli tuoi, se tu sei padre.

TESEO

Ascolta . . .

Dirò; ... ma poi ...

ANTIGONE

Vincer saprò me stessa;

Non piangerò.

TESEO

Ma te, parlando, io faccio Tanto infelice, qual se tu mirassi Del genitor la morte; allor saprai, Quand'ei cadrà, qual se dannato ei fosse Vittima all'ara, e a te ferisse i lumi L'orrida luce del cadente acciaro...

ANTIGONE

Parla, o mi lascia... Io nell'orribil Tempio Penetrerò.

TESEO

S'oscura il cielo.

ANTIGONE

Ah tutto

Piange con me; ma tu non piangi.

TESEO

Il Tempio

Crolla, e la terra sotto i piè vacilla.

ANTIGONE

È più di te pietosa. Or via, ten prego, Come Edippo morrà?

TESEO

Davanti all'are,

Padre infelice, incenerir ti deve La folgore celeste (1).

ANTIGONE

Io moro, oh Dio!

TESEO

Misera figlia!... Alto dolor la tragge Fuori dei sensi... Tu nel Re d'Atene Un altro padre avrai... Ma s'apre il Tempio.

GRAN SACERDOTE

O Re, compisce i suoi destini Edippo.

(1) Cade un fulmine sul tempio.

FINE.

# INO E TEMISTO



# ARGOMENTO

CADMO fondatore e re di Tebe fu, come abbiamo dalla favola, condannato all'esilio da sudditi ingrati. Atamante, ch'aveva sposata Ino figlia dell'infelice monarca, salì sul trono non senza sospetto d'essere cagione agl' infortuni del suocero. La turbolenta indole dei tebani costrinse il nuovo re ad assicurare il soglio coll'armi straniere. Con questo intendimento repudiata Ino, e spinta in esilio, si congiunse a Temisto vedova del re de'tessali, donna di feroci ed altieri costumi. Questa non paga dell'esilio della sua rivale, che aveva preceduta la sua venuta in Tebe, persuase ad Atamante che la difesa del regno dimandava maggior delitto. A Medonte schiavo fu commesso perseguitare e uccidere Ino, ma vinto dalla maestà dell'aspetto regale non potè consumare il misfatto, e le divenne amico.

Atamante avea dalla prima moglie un figlio chiamato Learco, e Temisto dal primo marito una figlia nominata Dirce. Learco fuggito dal padre che i rimorsi laceravano, insidiato e perseguitato a morte datua natrigna, trovò in Dirce prima compassione, e poi amore: virtù della misera giovinetta eran tali da fargli dimentica ch'essa era figlia di Temisto: non ostante Learco recavas: a colpa questa passione. Ino frattanto desiderosa, quanto una madre, di rivedere il suo figlio, e sollecita della di lui vita, conoscendo la malvagità di Temisto, si confuse fralle Baccanti del Citerone, venne in grazia della nuova regina, e per favore di essa ottenne su queste il primato.

A quest' apparente amicizia Ino era stata mossa dall' amor materno, e Temisto da desiderio di vendetta. Mirava essa con questo mezzo a compiere l'antico proponimento che volgea nella mente. Odiando Learco quanto una regina, ed una matrigna, non ignorava che niun velo meglio copre i delitti agli occhi della plebe superstiziosa, come quello della religione. Tutti sanno di quante atrocità fu cagione in Tebe il culto di Bacco: qui si rammenta per tutte la morte di Penteo, ucciso dalla madre, come avvenimento non lontano dall' epoca di quello che forma il subietto della tragedia, ed analogo al modo con cui questa si scioglie. In ciò l'autore non ha osato

dipartirsi da Igino, che ha dato l'estratto della Ino di Euripide, perchè Aristotele e i critici posteriori vietano d'alterare nelle catastrofi delle favole le qualità veramente tragiche che in esse si trovano. Essendo nondimeno concesso esercitare l'invenzione pos sugl' incidenti dai quali l'azione nel cor del dramma verisimilmente è prodotta, h sudicato che invece di rappresentare In come forse in Euripide, qual semplice de confidente di Temisto, convenisso alla dignità e alla verisimiglianza della tragedia il fingere che rivestita fosse del ministero sacerdotale. Così ci prestiamo facilmente a credere che Temisto potesse affidarle un progetto di tanta importanza, qual si era quello di prevalersi delle tenebrose ceremonie dei misteri di Bacco, per uccidere l'erede del trono.

L'azione comincia dal momento nel quale Ino, per togliere ogni sospetto dalla mente di Temisio, e scoprirne le insidie, fa che Medonte annunzi la morte di essa, ed avvalori questa notizia recando l'urna creduta contenerne le ceneri. Tal circostanza, mentre risveglia in Atamante i rimorsi, in Learco la pietà per la madre, il risentimento verso la matrigna, il contrasto fra la natura e l'amore, determima pure Temisto a compire il delitto.

Quanto ai caratteri, nel dipingere Ino, l'autore non si è allontanato da Orazio che la chiama flebile: in Temisto ha voluto esprimere tutti quei vizi ch'erano necessari per istabilire un contrasto colle virtù della tenera Dirce, e particolarmente di Learco. Questi, virtuoso quanto infelice, passa per le situazioni più terribili, nelle quali possa trovarsi un amante ed un figito. ... Atamante, personaggio secondario, ha rappresentato un cochio re, che la ferocia di Temisto, i propri rimorsi, e le visità del figlio puniscono a gara, e conducono, come narrano i mitologi, sino al furore, quando, pel magnanimo rifiuto di Leuro, il delitto che gli sembrava più necessario, vano gli torna.



# PERSONAGGI

Ino, sotto nome d'Argea, prima moglie ripudiata di Atamante, re di Tebe.

Temisto, seconda moglie di esso.

LEARCO, figlio d'Ino e d'Atamante.

DIRCE, figlia di Temisto e del primo marito di essa.

Guardie.

La scena è nell'atrio della reggia di Tebe. In fondo vi è un tempio sacro ai misteri di Bacco; presso il tempio diverse tombe, e fra queste quella d'Agave, ed al lato opposto a questa, un'ara.

# an Millioform

The lanes of the l

# INO E TEMISTO

# ATTO PRIMO

SCENA PRIMA LEARGO e DIRCE.

#### LEARCO

O madre, più non ti vedrò! Cedesti, Madre, ai disagi dell'esiglio; e reca Nunzio infelice e vero al re di Tebe Piena del cener tuo l'urna funesta, Dono aspettato dal crudel consorte.

### DIRCE

Misero re! sopra l'orribil pegno Gli occhi rivolge immobili; gli scuote Tutte le membra un improvviso orrore, E le pallide guancie il pianto inonda.

Ma pianse il di che a doloroso esiglio Spinse la madre mia? misera madre! La tristissima notte al cor mi torna Che parti dalla reggia, e quante volte INO E TEMISTO

Trattenne i baci, e raddoppiò gli amplessi Pria di lasciarmi: il primo lustro appena Io fanciullo toccava, e ancor presente Ho la memoria del materno addio.

DIRCE

Deh! cessa; il duolo in ricordarlo accresci. L'urna gran tempo lacrimata ascose Negli aviti sepoleri; ivi prostrato Adora e piange il genitor pentito.

LEARCO

Piangerò, ma non seco: dalla polve La tarda voce di rimorso eterno Per me non sorge.

> DIRCE È padre.

> > LEARCO

Eppur non posso

Sostenerne l'aspetto, e rco mi sembra
Di delitto maggiore; al sen paterno
Egli m'invita, e mi respinge indietro
Ignota forza; odiar non deggio il padre,
Amar nol posso; mi combatte a gara
E delitto e rimorso e duolo e rabbia;
Che gli son figlio al mio furor conosco...
Io pur son reo.

DIRCE

Di che?

LEARCO

L'ascolta e fremi.

Dell'amor tuo potrebbe ogni mortale Fortunato chiamarsi; e quell'amore Or me con larve orribili sgomenta, E sul tuo fato a palpitar mi stringe. Tempo già fu che di te pieno, un breve Oblio conobbi de'sofferti affanni; Or nuovamente mi fan guerra in seno La natura, l'amor: figlio, bramai Della madre il ritorno; amante, io tremo Solo al pensier che tu mi lasci: ognora Co'miei voti mi sdegno, e, lasso! ognora Li distruggo, li creo.

DIRCE

Tanto io ti resi

Infelice, o Learco?

LEARCO

Ahi, che favelli?

Io ti rendo infelice, io sul tuo capo
Chiamo l'ira del Ciel. Vedi quel tempio?

Vedilo. c trema.

DIRCE

È dello Dio di Tebe

Sacro ai misteri.

LEARCO

Più tremendi arcani Egli racchiude; visïon di sangue E presagio di morte; ivi mirai Ciò che udire è terror.

DIRCE

Ma quale al tempio

Fato, o voler ti trasse?

LEARCO

Ah! tu non sai

Quanto sono al mortal nelle sventure Necessarj gli Dei! — L' ora volgea Che i suoi pallidi raggi il sole invia Sulla terra che lascia, e della notte Incomincia l'impero, ed io del tempio Fra gli augusti silenzi, al dubbio lume, Riverenza, terrore, io tutta sento La presenza d'un Dio: tremando abbraccio Il sacro altar . . . s'oscura il tempio; invano Tento fuggir, che sotto il piede incerto Parmi il suol vacillare, e un santo orrore Tutta l'anima invade: io mi credea Al chiaror mesto di funcree faci Ino, e te rimirar; madre, perdona, Perdona, io dissi, all'amor mio; la mesta Non fe' parola, e disvelando il petto Mostrommi ampia ferita; ecco che giunge Di ferro armata e di furor, Temisto; Ecco subita notte il tempio ingombra; Me ricerca l'iniqua, e mentre opponi Al cieco sdegno l'innocente seno, Pianger t'ascolto . . . E quando certo io fui Che queste larve il mio dolor fingea, Dal muto orror de' penetrali estremi, Dopo lungo silenzio, odo una voce, E maggior dell'umana. Ingrato figlio, Vedrai qual riede a te la madre. - In fronte Mi s'innalzan le chiome, un gel di morte Tutto mi prende, e fuor dei sensi io resto. Al tornar della mente, io mi ritrovo Seduta al fianco una persona ignota Che al sen mi stringe, e sul mio volto imprime Baci tremanti; ma poichè s'accorse Nel freddo petto ritornar la vita, Gemendo dileguossi al par d'un'ombra.

DIRCE

Creder ti deggio, o l'agitata mente I tuoi sensi ingannava?

LEARCO

Ah! dentro il core

Ancor mi suona la tremenda voce
Annunziatrice di sventure, ancora
Sento la gioia degli amplessi ignoti,
E le lacrime, e i baci. Ino mi strinse,
Pria di partir, così... Numi, deliro!
Punito io sono, e tu peristi, o madre!
Non in mezzo alla morte a me volgevi
Le tue tremule mani, e non udia
Dalle pallide labbra i detti estremi
Che avrei nel cor serbati, e tante volte
Ripetuti piangendo.

DIRCE

Anch' io divido

Il tuo dolor: ma ti sarà conforto Il pianger meco, se obliar non puoi Che di Temisto io nacqui.

LEARCO

A Grecia tutta

Dirce rammenta dell'estinto padre Le compiante virtù.

DIRCE

T'occupa l'alma

Il terror di quel tempio?

LEARCO

Io per te tremo...

DIRCE

Forse è vano il timor; quelle presaglie Voci mandar potea labbro mortale.

LEARCO

Ma l'augurio di morte?

DIRCE

Argea, l'amica...

LEARCO

Di Temisto... che parli? ahime! l'arcano Si fa delitto: della madre il fato Argea predisse in quell'orribil giorno Che il sangue suo fu regio patto

Ah! forse

Noto le fu che omai sull'egro capo Pendea l'ora fatale. E tu col volgo Scendi a pensar che dei potenti i giorni Altro non tronchi che veleno o brando?

LEARCO

Entrar pietà della rival temuta Può nel cor di Temisto? omai si taccia Ogni cruda memoria: il mio pensiceo Torna fra l'arc... Osò costei furtiva (M'è nuova al guardo) penetrar nel tempio? Pianse costei sul figlio d'Ino?

DIRCE

Agli occhi

S'involò d'Atamante allor che Tebe L'orgie rinnova, il Citeron risuona Di notturno tumulto, e le Baccanti Piene del suo furore agita il Nume.

LEARCO

Chi veggo!

DIRCE

È dessa... io non m'inganno.

LEARCO

Odiarla

lo vorrei, ma non posso; a me par sacra Quanto il Nume cui scrve... Oh, qual possanza Qui m'arresta!... Si vada.

## SCENA II

DIRCE ed INO.

INO

Oh, chi si toglie

Al guardo mio?... forse Learco... ignoto A questo cor non è quel volto... ei fugge.

DIRCE

Chi ti trae nella reggia?

INO

Alta cagione;

Il Nume, la regina.

DIRCE

Ella nel bosco,

Ove di tristi doni e di veraci Lacrime il re l'estinta moglie onora, Divide il duolo de' pictosi uffici.

INO

Piange Atamante, piange!

DIRCE

Il suo dolore

Vedrai; qui seco ei viene.

180

Ove m'ascondo!

DIRCE

Che temi?

INO

Nulla... Testimon non vuole

Dei nostri detti la regina.

DIRCE

Io prima

Servo al cenno materno.

## SCENA III

ino sola.

Ove mi spingi, Amor di madre! Io là (1) fra i rischi e l'ombre Entrai furtiva. Or ti riveggo alfine, Reggia de' miei! Su questo altar giurava Fede un giorno Atamante, e qui Learco Già pargoletto incominciò col riso A conoscere il padre. Eri felice Senza regno, Atamante! oh quanto è lieve Gl'infelici obliar!... La morte sola Qui mi rammenta, e in cor dell'empio scuote Il sonno dei rimorsi... Oh, ch'io nol vegga! Ma qual periglio affronto! io per Learco Soffro amica Temisto. Al sacro monte, Ov' ebbi un dì da' suoi furori asilo, Qual cagion la condusse? è a me sospetta La pietà di Temisto... eccola.

SCENA IV.

INO e TEMISTO.

#### TEMISTO

Argea,

Ami la tua regina? e l'alto loco, Ov'io ti posi, la feminea mente Separò dalla plebe? in altra terra I natali sortisti, e l'orgie e i sacri Misteri, e quanta nel tuo Nume è fede Apprendevi da noi; fralle tue genti Non suona di Lieo grande la fama,

(1) Accennando il tempio.

Ne il cor vi prostra la paura antica, Teban retaggio. Io non invano, Argea, A te commisi il contrastato impero Sull'emule Baccanti: ora nel tempio Ingannando tu regni, e t'ama il volgo.

INO

A tanto ufficio mi chiamò la sola Voce d'un Dio.

TEMISTO

Se un Dio favelli ignoro;

Creder mi piacque...

INO

Liberal mi fosti Di tanti doni, che gravar non deve Al magnanimo cor, se questo io nego.

TEMIST

Oggi vedrò quanto sei grata; in mente Un gran disegno io volgo, e tal che appena Oso a me stessa confessarlo; è forza A te svelarlo, a te che devi opporre Le tenebre dell'ara all'occhio umano.

INO

Chiude arcani ogni detto...

TEMISTO

E d'essi indegna

Esser non puoi tu, quanto presso all' ara, Tanto lontana dal pensier del volgo.

130

Io non comprendo: più conosco i Numi, E più gli adoro.

TEMISTO

Qui non sei nel tempio; Favelli a me che son regina, e sono Maggior del sesso. Allor che tu mi vedi Prostrata innanzi ai simulacri, Argea, Credilo, io rido dell'altrui timore, Degli Dei, di me stessa.

INO

(Empia!) Che pensi

Dei Numi?

TEMISTO

Il dissi.

INO

Al cor dimanda; al core Se Dei vi sono, e quella furia il dica Che sul pallido volto d'Atamante Segna l'ire del Cielo e i suoi rimorsi.

TEMISTO

Se il re di Tebe ha questo Dio nemico, Gli crederò; del mio furor ministro Sperar lo posso.

INO

All'uom non serve un Dio.

Sangue gli chieggo.

INO

Ai Numi sangue!

Argea,

Poco Tebe conosci e i suoi furori. Qui dell'altare all'ombra ogni delitto Divien virtude, ed ogni ferro è pio Se vendica gli Dei. Qui di natura Le sacre leggi in ogni tempo offese Dell'orgie vostre il rito; il figlio, il figlio Svenasti, Agave, e qual trofeo recavi Sopra il tirso infamato il teschio inciso. Solite imprese io chieggo: è grato il sangue A questo Dio di Tebe.

INO

In ogni terra
Giunse la fama della sua vendetta,
E d'Agave il delitto. Al suo profano
Figlio dovuta era la pena; osava
Sprezzar la prole del Tonante, e l'are
Rovesciar nella polve. E chi misura
La vendetta d'un Dio?

EMISTO

Sol la vendetta

Ai Numi invidio: abbiansi l'are e i voti, Ma vendicarmi non potrò?

INC

Tu regni...

Atamante...

TEMISTO

Nol temo. Ali! non conosci

Il mio nemico.

INO

E chi?

TEMISTO

Learco.

INO

(Oh nome!)

In lui qual colpa . . .

TEMISTO

Immensa colpa, e tale

Che mai non può, mai perdonar Temisto; Ad Ino è figlio, e del mio trono erede. Ah! no, morrà... Tu tremi! Errai... non vive Fra gli ozi e le paure anima forte. Se ingannar Tebe, Argea, mi victi, io Tebe Atterrirò.

INO

Deh! pensa ...

TEMISTO

Al mio consorte

E vecchiezza e dolore apron la tomba;

Forse Learco a vendicar la madre

Preverrà la natura; egli lo scettro,

Peso all'incerta man di re canuto,

Tratterà fermamente: ed io regina,

Se tanto il suo furor mi serba in vita,

Sul trono io lo vedrò? Tosto i miei regni

Usurperà: della paterna colpa

Egli avrà premi, ed io vergogna e morte.

Non fia, lo giuro . . . Ahi folle! ei vive ancora . . .

Tu sei matrigna? . .

INO

Ma qual modo offrirti

Posso fra l' are?

TEMISTO

Ove non è timore

La vendetta è sicura.

INO

I Numi . . .

I Numi!..

Se ardirai disprezzarli, e loco e tempo, Tutto il mio sdegno troverà. Ritorna All' are tue, nè qui rivolgi il piede Se ubbidirmi non vuoi: ma qual segreto Io t'assidava, Argea, ricorda e trema.

# SCENA V.

## TEMISTO

Lo stesso acciar che su Learco pende, Resista o ceda, anco per lei riscrbo.



# ATTO SECONDO

# SCENA PRIMA TEMISTO ed ATAMANTE.

ATAMANTE

Lasciami al mio dolore. Ancor m' invidj La virtù del rimorso?

TEMISTO

Un regno vuoi

Senza delitti?

ATAMANTE

Il dono tuo ripiglia, Bendimi l'innocenza.

TEMISTO

È tua la colpa
Più di quel trono ove t'assidi e tremi.
Il cenno forse dal mio labbro uscia
Che Medonte adempi? chi nell' Epiro
Inviava la morte?

ATAMANTE

A me dicesti:
Di gente in gente la fatal consorte
L' esiglio ostenta, e con dolor fastoso
Cerca illustri vendette: omai sospetta
È la fortuna del crescente impero.
Di ferro armato, e di pietà mentita
Nemico re già sorge; in te son volte,
Ino, le frodi e l' armi.

### TEMISTO

Io nata al regno,
L' arti del regno t' insegnai; ma tardi
Gredesti a me: quando gran parte in dote
Io ti recai della grandezza avita,
E solo immensa ambizion stringea
Funesti nodi, io dimandai quel sangue,
Or di pianto cagione: a te non parve
Necessario il delitto: era il rimorso
Ignoto al re, nella superba ebrezza
Del suo nuovo poter. Ti pesa il fallo
Or che il premio obliasti. A me dovuta
Era d' Ino la morte; Ino cadea
Del regno ch' io donai vittima antica.

## ATAMANTE

Orribil dono! e lo rammenti invano; Di qual sangue è mercede il nuovo impero, Ognor grida l'Erinni, e come io regni, Dai rimorsi conosco.

#### TEMISTO

Il duol raffrena

Che alla plebe t'accusa; uccidi, e piangi, Pietoso re?

#### ATAMANTE

Tanto infelice io sono
Che il pianto istesso mi si vieta? iniqua,
Tu non amasti; alla ragion di stato
Coll' imeneo servisti: io non sedea
Sul trono il di ch' Ino da Cadmo ottenni,
E privato l' amai.

#### TEMISTO

Ma quando il trono Ira gli tolse di civil tumulto, Te la reggia accoglica. Perchè modesti Lari sdegnavi, e le virtù tranquille Di marito e di padre?

ATAMANTE

ll comun voto

Me sul soglio chiamò:

TEMISTO

Ma cade un soglio Se dei ribelli è dono. Ino destava

Se dei ribelli è dono. Ino destava
Nel cieco petto della mobil plebe
Le rimembranze del signore antico.
Fu l' esiglio di Cadmo il primo fallo
Della nuova potenza; era la colpa
Utile troppo, perchè d' essa il volgo
Te l' autor non gridasse; egli deluso
Dall' audaci speranze, in te conobbe
I vizi, al tuo poter compagni eterni,
E men ch' in Cadmo gli scusava; il guardo
Allor volgendo alle ruine antiche
Ove risorse, e vacillava il soglio,
Colle mie nozze il sostenevi, e Tebe,
Frenata dal timor d' armi straniere,
Soffre la dura novità di regno.

ATAMANTE

Ma chi del trono a me la strada aperse? Ino...e l'uccisi.

TEMISTO

Il donator d'un regno Non fu mai senza pena: e d'Ino i fati lo paventar dovrei; sol m'assicura La mia possanza, ed il comun delitto.

ATAMANTE

Trema, sì trema che con altro fallo

lo non emendi il primo: ogni timore Fora debil ritegno . . . Ahi! mi trattiene La virtù che deridi; ella mi rende Men reo, ma più infelice. Era la colpa Necessità, ma non il regno; e questo Infausto trono il consapcvol petto Dai rimorsi difende? Ah! tu non dormi I sonni mici, nè spaventosa immago Offre ai vigili sguardi il tuo delitto . . . All' empio servo io colla man tremante, Gli occhi atterriti rivolgendo indietro, Della supplice moglie il petto accenno. Ella presso alla morte il piede incerto Mi muove incontro, e mentre io celo il volto, Sangue mi getta dall' aperto seno; Fuggo, ma sempre mi raggiunge il sangue . . . TEMISTO

Ecco il tuo figlio, e so quai vili affetti Rinnova in te; ma del commesso fallo Sperin da lui perdono i tuoi rimorsi; Se mai tu vedi impallidir Temisto.

# SCENA II. ATAMANTE, LEARCO.

#### ATAMANTE

Perche sull' urna della madre estinta
Il mio Learco non confuse il pianto
A quel del genitore? Intendo ... appresso
A marito crudel tenero figlio
Starsi mai non dovea. L' ombra materna
Lacrime sdegna, il pentimento è vano ...
Io con gelida man l' urna stringea,
INO E TEMISTO

Pegno di morte, e la bagnai di pianto Per la memoria del tradito affetto; Ma parea dal mio seno allontanarsi, E il cener caldo mormorò nell'urna.

LEARCO

Quando rendesti al cenere materno Gli ultimi uffici, al fianco tuo non era (Ultimo oltraggio) la crudel Temisto? Io la gioia mirar del mio dolore Nel suo volto potea, quando la madre Discendea nel sepolero. Ino, perdona, Non avrei pianto: ella in furor cangiate Le mie lacrime avrebbe.

ATAMANTE

O figlio mio,

Tu dopo i voti del secondo Imene M'abborri, e fuggi anco i paterni amplessi. Fatto mi sei caro e tremendo: io veggo In te la madre, e i suoi lamenti ascolto... Quanto infelice è il padre tuo!

LEARCO

Pretendi

Gareggiar nel dolore? ah, tu non sai Come il misero petto amor tormenti Della perduta madre! Oggi di lei Sol ti ricordi.

ATAMANTE

Ognor presente...

LEARCO

O padre,

Tu l'amavi, e potesti...

ATAMANTE

Oh ciel! che dici?...

Fra il trono ed Ino una ribelle plebe
A sceglicr mi costrinse... io scelsi il trono...
Nè bastò quel delitto. A che rinnovo
I mici rimorsi... or emendar la colpa,
Non rammentarla, io deggio; e ciò mi stringe
A favellarti: sul mio trono io voglio
Che Tebe oggi ti vegga. Oh ciel! tu volgi
I lumi a terra irresoluti! e come
Munir potrò di più fedel sostegno
La mia stanca vecchiezza? In chi l'amico,
Se non nel figlio, io troverò?

LEARCO

Signore ...

ATAMANTE

Lascia i nomi del fasto... o mio Learco, Chiamami padre: ah che oltraggiando i santi Dritti della natura, io sol potea Di tanto nome meritar l'oblio.

LEARC

E la natura, ed il dolor mi sforza Alla pietà del tuo delitto. Invano Tu vuoi ch'io prema un usurpato trono, Premio di sangue.... ah, che al mio fianco ognora D'Ino l'ombra vedrei...

ATAMANTE

Taci... io la veggo.

LEARCO

Teco regni Temisto.

ATAMANTE

Opporti io voglio

A complice regina.

LEARGO

Invan lo speri,

Non vo'farti più reo; rammenta, o padre, Quanto devi al delitto: il figlio d'Ino Forza è che aborra la crudel Temisto, Ma innocente la chiami il re di Tebe.

ATAMANTE

La scusa, e il frutto della colpa io perdo Se lo scettro rifiuti. Alfin sul trono Temisto e Tebe a paventarti impari.

LEARCO

Io re... non mai. Da' detti tuoi, che move Disperato dolore, appien comprendo Che fuggir debbo il dono tuo.

ATAMANTE

Lasciarmi

Dunque vorrai?

LEARCO

Tu quanto io lasci ignori...

Mura orribili e care, i miei lamenti

Più non udrete... io bacerò la polve

Ancor fumante del materno sangue.

ATAMANTE

O mia consorte!

LEARCO

Io cercherò piangendo L'orme che impresse sulla terra achea Peregrina infelice, ed ogni loco Pieno del suo dolor: da chi pietoso Ne' suoi lari l'accolse, e le sostenne Il moribondo capo e chiuse i lumi, Io chiederò se rammentava il figlio.

ATAMANTE

A questo core ogni tuo detto è strale.

Poi, dov' arde il furor di schiere avverse,

Io cercherò gloria, perigli e morte Pria che vittoria; e a te Learco in breve Come la madre tornerà... conosci, Atamante, il sepolero, al figlio d'Ino Sol dovuto retaggio? Ivi piangendo Una donzella scioglierà le chiome. E cara al suo dolor sarà la tomba... Altro non spero.

ATAMANTE

Ed io padre canuto
Vedrò l'urna del figlio, e nella vota
Reggia, e fra i mici sepoleri andrò fremendo
Dalle furie inseguito e da Temisto.
E dovrò per serbar scettro infecondo
Uccidere o servire, in odio a Tebe,
O crudele, o codardo? Ah! mi difendi
Da novelli delitti, il padre svena
E vendica la madre. Oh ciel! non trovo
Chi mi compianga o chi m' uccida!... Altrove
Reca il tuo pianto, o re: sempre tu sei
Solo nel tuo dolor.

SCENA III. LEARCO solo.

Sc il trono ascendo, Divengo reo, se lo rifiuto, io sono Crudel col padre: ogni dover si muta In delitto per me; dunque innocente Esser non può chi d'Atamante è figlio? SCENA IV.

Ino e Learco.

INO (I)

Io qui Temisto attendo: in faccia all'empia Non tradirmi, o natura; il mio segreto Non strapparmi dal seno. Oh cor materno, Come tu tremi!... Oh Dio, chi veggo!... il figlio!... Figlio...

LEARCO

Qual voce! Oh, chi sei tu?

INC

Learco...

A me che per età madre ti sono, L'uso perdona di si dolce nome.

LEARCO

Dolce! Argea, che dicesti? È muto il labbro Che al cor mandò que'desiati accenti, E sol dal padre io con orror gli ascolto. Ma questo nome che rendean fatale Il delitto, la morte, e un'altra ancora, Ch'io sol conosco, Deità tremenda, Deh come dalle tue labbra fuggia, O di Temisto amica!

ino

Un giorno forse

Ti fia palese: ora saper ti basti Che a te mal nota io sono.

LEARC

(Ah! questa voce

(1) In disparte prima d'aver veduto Learco.

Io nell'anima sento). Or dimmi, e come Nel tempio avvezza a favellar coi Numi Soffri l'aspetto della rea Temisto? Perchè si atterra la crudel regina Ai simulacri, e li profana? Un Dio Regna che di Temisto i voti ascolti? Come fra l'are che tremando adoro Trova pace il delitto, ed ha l'errore Tanti rimorsi?

INO

La giustizia eterna È più severa quanto men s'affretta. Non son dei re docile schiava, e l'ara Per me non serve al trono: amo Learco, E con gli Dei veglio sull'empia...Ah fuggi, Fuggi l'insidie sue.

LEARCO

Temer che posso?

La morte? io la desio.

INO

Nulla ti rende Cara la vita? e tace ogni altro affetto Che quel di figlio nel tuo core?

LEARCO

Argea,

Che ricerchi, che chiedi? in questo seno Tutto è dolore, o colpa.

INO

Ami dayvero

La genitrice? e osar per lei potresti...

LEARCO

E che far deggio? Al suo cenere muto lo tutte narrerò le mie sventure E se la offesi io chiederò perdono.

INO

Giura che a tutti tacerai l'arcano Che alla tua fè commetto.

LEARCO

A te lo giuro,

Nume del mio dolore, ombra diletta D'Ino tradita.

INO

Vive Ino . . .

LEARCO

Che dici?

Ah tu m'inganni! Io riguardar sostenni Quel che avanza di lei: gelida polve, Peso dell'urna che ogni man solleva.

INC

Ah ch'io t'inganni!...Fu de'suoi nemici Men crudele lo schiavo: ci la feria Timidamente, e della sua regina Appena il volto rimirò che il ferro A lui cadeva dalla mano incerta: E ritrovò maggiore il suo delitto.

LEARCO

Mendace nunzio ei deludea coll'urna Di Temisto i furori? E dove, Argea, Dov'è la madre mia? che non la veggo In questa reggia?

180

Ahi folle! e non rammenti Che qui Temisto regna?

LEARCO

Ad essa ignote

Son d'Ino le sembianze; io stesso appena Ravvisarla potrei: l'antico aspetto Mutava il tempo... INO

E la sventura.

LEARCO

Oh fosse

Oh fosse qui!... fra gl'iterati amplessi...

NO

Se fosse qui la misera dovrebbe Mirar l'empia sul trono...al figlio appresso Starsi, e non abbracciarlo...in lui furtivi Volger gli sguardi, e poi ritrarli...oh pena!

LEARCO

Se il vederla m'è tolto, almen ch'io sappia Le sue sciagure.

INO

E che dimandi, o figlio? Pietà n' avrebbe anco Temisto. È noto A te che Cadmo il padre suo peria Nel doloroso esiglio.

LEARCO

E gli altri amici Tutti fuggiro colla sua fortuna?

INO

Deh sii felice, o giovinetto! amici Il misero non ha.

LEARCO

Le suc sventure

Fede, pietà non ritrovaro?

IN

O figlio,

Poco si crede agl'infelici: apria 1 suoi tuguri la virtù mendica E ogni suo bene alla dolente offerse, Scarso cibo, una lacrima: il potente, Che la fede mutò colla fortuna,

1 fari suoi le chiuse. Oh quante volte
Desio di morte sull'emonie rupi
Ino guidò! ma la tua cara immago
Si vide al fianco, e tollerò la vita:
E quante volte allor che a lei la fama
Narrò l'imprese di Temisto atroce,
Palpitava al pensier de'tuoi perigli.
Che fe'Learco allora?

LEARCO

Era infelice.

Ma dove asilo ella trovò?

INO

Nel tempio.

LEARCO

Tutto compresi...Oh ciel! creder ti deggio?

Come alla madre tua . . .

LEARCO

Ma dimmi, è lungi?

INO

Non è lungi, o Learco, il cor sentia La tua presenza.

LEARCO

Tu sospiri . . . il velo

Mal nasconde il tuo pianto...e ti è si cara La sventurata, ed un dolor provasti Uguale al suo...fosti tradita moglie... Fosti misera madre?

INO

lo . . . si . . . lo fui . . .

LEARCO

Ah! non inganna il core . . . il cor mi disse

Che tu Temisto non somigli; oh quale
Tenerezza, rispetto in sen mi desta
L'aspetto tuo! Soffri che baci imprima
Su questa man cara agli Dei...ma come,
Mi stringe, e trema!...tu vorresti, Argea,
Abbracciarmi, e paventi...Oh ciel!...sei forse...

INO

Fuggi; tutto saprai; giunge Temisto.

SCENA V.

INO e TEMISTO.

TEMISTO

Ad ubbidirmi vicni? Il re sul trono Vuol compagno il suo figlio. Udrai; mi segui.

SCENA VI

Ino sola.

Oh Dio! m'assisti, e ascondi in me la madre (1).

(1) A parte.



# ATTO TERZO

# SCENA PRIMA

LEARCO solo.

Ino è forse in Argea? di fato uguale Forse pietà la strinse, ed il dolore Le uni fra l'are?...io qui la cerco invano. Nel sacro orror della temuta selva La spingi, o cruda, a macchinar delitti Sotto il tuo ferro. Come il figlio uccida Chiedi forse alla madre? Eppur Temisto, Cauta negli odi e nei misfatti atroce, In lei s'affida. A questo petto Argea S'appressò per ferirlo? Una crudele Donna m'aborre, e regna: esser potrebbe Morte ancor negli amplessi! E il cor nel seno Palpitò per Argea quando tremante Abbracciarmi volea! tu pure inganni I miseri, o Natura. Ah no, se vive La genitrice mia, se in Atamante Potrà di padre e di marito affetto, Non vil desio di vergognoso impero, Da Tebe io spero allontanar Temisto . . . Ma Dirce . . . ah! dopo io morirò . . . si tenti Salvar la madre.

#### SCENA II.

ATAMANTE e detto.

#### ATAMANTE

lo di Learco i voti

Appien conobbi... or nel turbato aspetto Dolor novello! onde il silenzio? o figlio, Apri al padre il tuo cor.

LEARCO

Se tu non fossi

Reo quanto credi, e pace alfine . . .

ATAMANTE

Io pace?

L'avrò fra quelle tombe.

LEARCO

E in cor t'alberga

Rimorso vero?

ATAMANTE

Oh se il dolor potesse

Vincere i fati, ritornar vedresti Ino dall'ombra della notte immensa.

LEARCO

S'ella vivesse? . . .

ATAMANTE

Ai piedi suoi prostrarmi,

Gridar mercede, rammentar nel pianto Gli antichi affetti, il comun figlio...

LEARCO

E tutto

Tentar sapresti ad ottener perdono?

ATAMANTE

Tutto.

LEARCO

E Temisto?

ATAMANTE

Abbandonar.

LEARGO

Non basta.

ATAMANTE

Ma più? . . .

LEARCO

Molto ... lasciar.

ATAMANTE

Che mai!

LEARCO

Lo scettro.

- ATAMANTE

Figlio, io lo serbo a te: nel mio rifiuto Tu non conosci il padre?

LEARCO

Il re conobbi.

Scendi dal trono e cittadin ritorna; Ino e l'impero aver non puoi: m'oltraggia La tua speranza, che di Cadmo il figlio Io riporrei sul trono; e se nel petto Brama sorgesse di fatal corona, In Grecia un regno acquisterei col brando. Ma qui sarò del regnator tebano Vittima e non crede...invan sperai Che tu pentito ad Ino...

ATAMANTE

Oh ciel, vaneggi

Nel tuo dolor? sappi...la colpa è certa Quanto il rimorso, ed io mirai...

LEARCO

Deh taci.

(Oh mia delusa speme!) Io mi credea Che a te bastasse il comandar delitti, Tu mirargli potesti.

#### ATAMANTE

Ah cessa, o figlio,
Dalle vane rampogne. In Tebe è giunto
D' Atene il nunzio, e pel suo re chiedea
La man di Dirce. Impallidisci, e tremi?
Al re Temisto negherà la figlia
Perchè sia tua.

### LEARCO

Mai più bel dono offerto Fu da mano più rea. Tempo è di pianto, Non di lieti imenei; nè udrà la reggia Che dei nostri lamenti ancor risuona Inni festivi.

#### ATAMANTE

Un fortunato giorno Le tue gioje vedrà. Dolor, che figlio Del rimorso non è, dal tempo ha pace: Pianga sempre Atamante. Or la tua fede Obbliga a Dirce, se tu l'ami.

#### LEARCO

Io l'amo

Quanto m'aborre la sua madre: io l'amo Quanto-l'amarla è in me delitto: eterno Durerà ll mio dolor se Diree io perdo, E se io l'acquisto, il mio rimorso eterno: Così divengo o sventurato, o reo.

# SCENA III.

# Temisto e detti.

#### TEMISTO

Qui l'odio, o il pianto! e questo petto invano Nutre la speme di beati giorni?

#### LEARCO

Tu d'odio parli, tu cui l'odio è vita, E più lo celi quanto più m'aborri. Veggo l'insidie nel tuo dono.

### ATAMANTE

Ingrato!

E teco non sarà pegno di pace La stessa Dirce?

#### LEARCO

Se cangiata io possa

Sperar la mia nemica, o padre, ascolta. Io già non vidi in lei (comprendi adesso E la mia colpa, e l'amor mio) non vidi Che la madre di Dirce. Io d'Ino il figlio Per lui fui sempre, e a questo nome uguale Fu l'odio atroce: ah che narrarti è vano In quanti aguati mi celò la morte. Li fuggii, li prevenni, e ferro e sdegno, Per vendicarmi avea, ma si frappose La donna del mio core in mezzo all'ire. Tacqui, obliai, nè dal mio labbro udivi Le colpe sue s'ella di Dirce invece (Povera Dirce!) a trapassarmi il petto Il ferro preparasse, o un'altro inganno.

#### TEMISTO

Alla calunnia de'maligni accenti Breve risponderò; tu vivi; io regno; Che a me serve Tessaglia, e in Tebe il trono Solo il terror dell'ire mie sostiene.

#### ATAMANTE

Sangue innocente io sparsi, e ancor non regno!
Ma cingo un brando, e per punirti io basto.
O nelle colpe oltre il tuo sesso audace,
Non sai che l'ira dei rimorsi è figlia?
Arrossisco, e t'aborro; e come io grato
Esser dovrei, conosco; alfin mi pesa
Questa virtù che insulti, ed Ino estinta,
Vi son per me delitti? Ah cedi, o figlio,
Il passato all'oblio, di Dirce il vuole
La bontà generosa; e tu deponi
Dello scettro l'orgoglio.

#### TEMISTO

A discolparmi
Il poter mio rammento: oggi vedrete
Se qui m'è caro il regno... oggi lo giuro,
M'odia il tuo figlio, e del materno fato
M'incolpa, onde men reo gli sembri il padre.
M'odia di Tebe il cittadin cui tolgo
La libertà del ferro e dei delitti.
Io più soffrire, ed usurpar non voglio
L'odio dovuto a te; nella mia reggia,
Che abbandonai, ritorno; ivi felice
Fui col padre di Dirce; altri di Tebe
Freni i tumulti se Temisto è lungi,
Del padre i doni accoglierà Learco,
E regnerà.

LEARCO

Ti fia più lieve amarmi Che a Learco regnar; se in Tebe il trono Può tornare innocente, oggi il diviene Se lo abbandoni.

TEMISTO

Tornerà più reo, Ed Atamante lo vedrà, se meco Manca la forza che i delitti assolve.

ATAMANTE

Che tarda Tebe? a questo crin canuto Strappi la regia benda, e il soglio abbatta. Ahi sventurato re! non lasci in terra Nè lacrime, nè nome, e nella tomba Scende il tuo scettro e non il tuo delitto. E fra i tormenti, infra i tormenti atroci Che mi prepara Aletto, un re straniero Sul soglio mio vedrò, tanto possente Quanto io fui reo.

#### TEMISTO

Taccia il rimorso. Ascolta,
O tu superbo sprezzator di regno,
I detti mici. Perchè mia figlia amasti?

Te non somiglia; altra cagion richiedi Dell'amor mio?

TEMISTO

Ma nell'incauto petto D'innocente donzella, a che destasti Affetto uguale?

LEARCO

L'ardor mio nascosi, Bramai l'odio di Dirce. Amor fra noi, Sempre divisi dall'altrui delitto, È sventura maggiore. In questa reggia Tu fuggivi il tuo figlio, e tu mandavi Sull'orme mie la morte; il mio dolore Nel silenzio celai; ma può celarsi Sempre il dolor? Diree lo vide, e nacque Dolce pietà nel generoso petto; Pianse meco e mi amò.

TEMISTO

Tu dunque ingrato A tanto amore, il dono mio ricusi Perchè misera sia.

LEARCO

Non credo al dono.

E dubitarne puoi?

LEARCO

D'Ino son figlio.
Che dissi?.. oh Dio lo fui!... morte discioglie
Obbligo così santo?

TEMISTO

Ed io t'imito, Anzi voglio emularti. Al re di Atene Dirce fia sposa. Ad ubbidir le insegna, O d'austera virtù caldo seguace, E dal tuo labbro il suo destino ascolti.

LEARCO

La via trovasti del mio core. Alfine

TEMISTO

Di Dirce il nodo

A stringer volo: oggi le sue preparo Lacrime eterne: ogni cagion si tolga Di nuove colpe a questo croe pietoso, E serbi fede alla materna polve.

# SCENA IV.

ATAMANTE e LEARCO.

#### ATAMANTE

Abbi di me pietà; me solo abborri
Non la madre di Dirce, e in altra terra
(Tebe è patria ai delitti, i Numi istessi
Qui divengon crudeli) esser potrai
Innocente signor, padre felice.
Mi punisca Learco, e seco io perda
De' mici giorni cadenti ogni speranza;
Lungi da te per sempre, io nei tuoi figli
Non rivedrò ie mie sembianze! il nome
Chi porterà dell'avo? a lui sul volto,
Nascerebbe il rossor del mio delitto.

# LEARCO

Vani consigli! di privati affetti Favella il re! fra la consorte e il trono Altra volta scegliesti; oggi Learco Mostrar saprà che più di Dirce istessa (Prova crudel!) la sua virtù gli è cara.

# ATAMANTE

Quel cor che serra una virtù feroce, (1) Apri: n'esulti il figlio, e pianga il padre.

LEARCO

Sempre per me la genitrice è viva.

### ATAMANTE

(Oh che mai disse! non è forse estinta?)

(1) Volgendosi a Dirce che sopraggiunge.

# SCENA V.

DIRCE e LEARCO.

LEARCO

Ahi mal salvasti da' materni inganni Questa misera vita; allor sperai Morirti accanto, e m' era pia Temisto: È questo addio pena maggiore.

DIRCE

Ingrato!

E fur questi i tuoi voti? e mai Learco
D'esser mio non sperò? quanto diverso
Era di Dirce il cor! tutto le finse
Il credulo desio. Pensai la madre
E il fato istesso superar coi preghi,
Non l'amor mio: ma dite almen, crudeli,
Chi m'uccide di voi? vittima io sono
Di Leareo, o Temisto?

LEARCO

Ella m' offerse

La man di Dirce, e il suo furor placato Creder non posso.

DIRCE

Tu nol credi e m'ami?

Lasciami questo dubbio; e non ti sembro Infelice abbastanza? a pianger solo Io qui rimango; e ognor sarà Learco Fedele al suo dolore: altra non spera Meco beati di, nè del mio pianto Ragion mi chiederà. Sposa e regina Vivi felice... oblia...

DIRCE

Crudel, che parli?

Io d'altri sposa? e tu lo credi, e puoi Persuadermi l'abborrito nodo?

LEARCO

Il nostro amor non ha speranze. E brami Che ognun mi spregi, e dove Cadmo è noto, Giunga l'obbrobrio mio? Tu stessa, o Dirce, Potresti un giorno l'infedel consorte Temer nell'empio figlio; e d'Ino i fati Ognor presenti, sospettar tremando Che forse un di segua il paterno esempio Chi la madre obliò.

DIRCE

Ma quanto io t'ami Tu non conosci ancor; sia mio Learco, E poi m'uccida; io morrò sua...

LEARCO

Tu piangi?

Cela quel pianto; sventurato io sono Più che non pensi.

DIRCE

All'amor mio perdona:

A non dolermi imparerò; nè l'alma A tanta pena io preparava... Argea Consigliò queste nozze.

LEARCO

Argea? Che dici!

(M'ingannò l'empia donna.)

DIRCE

Oh qual ti prende

Nuovo stupor! poi che conobbe Argea, Si mutato è Learco! un di soleva Al solo nome inorridir. Costei Che divenne per te?

LEARCO

Nol so ...

DIRCE

Racchiude

Grandi arcani il silenzio.

LEARCO

Oh Dio! lo stesso

Dover crudele, ond'io ti perdo e fremo, Vieta ch'io parli.

DIRCE

Così lungo amore,

E questo pianto a meritar non basta Che tu m'apra l'arcano? io son colei Che ti salvò; rimproverarti, ingrato, Questo dono io non voglio; io ne'tuoi giorni I miei difesi; or lacrimando imploro Che tu paventi quell'Argea. Temisto Ama la figlia: se mai fosse inganno Il temuto imeneo, dall'ire asilo Avrai fra queste braccia, o sul mio petto Giungeranno a Learco.

LEARCO

Ah solo io pera!

Tu sei figlia a Temisto. Altro mi resta Che morire innocente?

DIRCE

lo sol dell'ara

Temo l'insidie: mai non vidi Argea Senza un terror segreto: ella d'Agave Il misfatto lodò. Dirce, perdona, Nacque in Tessaglia, nè del Dio tebano I riti arcani a venerare apprese
Fin dai primi anni, ed a chiamar mistero
O la colpa o l'error. Sul monte infame,
Alle Baccanti albergo, il sangue umano
Ogni pianta sacrò: fuggi, o Learco,
Fuggi i nefandi altari. Ove una madre,
Santamente crudele, i figli uccide,
Parla il furore, e la ragione è muta;
Anco i rimorsi suoi perde il delitto.

LEARCO

Accresci il dubbio al mio dolor: la morte Ogni arcano rivela... alcun s'appressa.

DIRCE

Addio; ricorda i mici timori.

LEARCO

Ah sempre

L'infelice è tradito. Andiamo; il tempio Agli occhi altrui mi celi.

SCENA VI. TEMISTO sola.

A' mici disegni

Il caso arride: egli è fra l'are; io deggio Colla pietà velar la colpa. Argea Ferir saprà... che tento? a mano imbelle Crederò la vendetta? il mio furore Pago sarà, se Argea Learco uccide, Oppur Learco Argea. Bramare io deggio Che spenta sia costei; del mio delitto La compagna perisce: allor Learco Empio diviene, e lo consegno all'ire Della credula plebe.

# SCENA VII.

Temisto ed Iso.

TEMISTO

È a te palese

Di Learco il rifiuto, e i nostri giorni Atamante minaccia; ogni dimora È periglio comune; il sacro tirso Io sperai di vibrar nel mio nemico, Lieto all'idea de' sospirati amplessi. Scemò la mia vendetta. Eccoti un ferro, E il ferro è questo che la madre uccise. Tutto t'invada il furor mio: ferisci, Ferisci sì ch'ei neghi fede al guardo, E Temisto ti creda.

INO

Oh Dei, consiglio!

TEMISTO

Dubiti, o donna... a me...

INC

T'arresta.

TEMISTO

Oh sacro

Fosse questo mio braccio!

INO

E s'io tremassi...

TEMISTO

Trema se manca il colpo; io qui t'osservo Coi fidi miei.

INO

Ma non avvezza al sangue, Contro Learco io che potrò? TEMISTO

Potrai

Uccidere o morire.

SCENA VIII

ino sola.

E per qual mano,
Misera madre! io ti ravviso, o ferro...
Ma qüesta volta nel materno petto
T'asconderai... ch'egli è mio figlio ascolti,
E poi perir mi vegga.

SCENA IX.

LEARCO e detta.

LEARCO

Un ferro, Argea!

Onde l'avesti?

INO

(Che dirò!)

LEARCO

Tu tremi?

Svela la frode ...

INO

Io non t'inganno.

LEARCO

Ah, muori...

(Chi mi ritien!)

INO

Ferisci, e l'alto arcano

Paleserò morendo.

LEARCO

Or tutto è noto,

E Dirce non menti.

INO

Crudel, che dici?

Potea la madre...

LEARCO

Tu quei sacri affetti

Non profanavi assai?

INO

Ma figlio...

LEARCO

Ah taci:

Tutto in quel nome il mio furor mi rendi, Ed or per te questa parola è morte.

SCENA X.

DIRCE e detti.

DIRCE

T'arresta, empio divieni: or la conosci, Più tremenda non è: su me riposa.

SCENA XI.

TEMISTO ed INO.

TEMISTO (1)

Sappia la plebe ch'ei rivolse il brando Contro quel sacro petto: è offeso il Nume Nella ministra sua. — Dirce deluse Tutti i disegni mici: vieni, codarda, Vieni a scolparti; alle più nere frodi L'error perdono della man tremante.

(1) Temisto parla ai seguaci, che son fuori della scena, fino alla metà del terzo verso.

# ATTO QUARTO

# SCENA PRIMA

TEMISTO ed INO.

#### TEMISTO

Si tardo all'ira è il mio nemico? il brando In mezzo al colpo qual pietà sospese? Quali inganni ei rammenta? a lui parlasti, E nol seppe Temisto?

INO

Odimi... apprendi Tutte l'arti d'Argea. D' Ino sul fato Sparsi pianto non vero, e nel mio volto Dolce memoria del dolor materno Learco ritrovò: gli sdegni antichi Vinse la maestà del sacro aspetto.

PEMISTO

Scaltro consiglio! se ferire Argea Quanto ingaunar sapesse, il mio nemico Più non vivrebbe. Ora ogni insidia è vana, E move l'armi un cenno mio.

INO

Che dici!

Come? perchè?

темізто Fatto è costui profano Presso il volgo di Tebe, e già coll'oro lo le schiere comprai.

INO

(Misera madre
Se agli empi il colpo affida!) È dei soldati
Mal sicura la fè; nei grandi eventi
Modo il volgo non serba, e se non trema,
Ei tremar ti farà: ma tu del tempio
Il vel, che suole ricoprir delitti,
Stendi sul sangue; impunemente avrai
Licta vittoria.

TEMISTO

Inutil sei... Learco Più non s'affida in te. Vanne.

INC

Concedi

Ch' io gli favelli.

TEMISTO E che dirai?

150

Mi crede

Cieca ministra della sua vendetta. Dirgli io potrò che in lui punir si volle Il superbo rifiuto, e sei placata Quando consenta all'imenco.

TEMISTO

Tu speri

Credulo a te Learco?

INO

È d' Ino al figlio

Direc or più cara: a lei dia fede intera Il cieco amante, e il gran disegno adempi Che trovò l'odio tuo; meglio ferisce Chi aborre più. Regina hai cor virile, E mano audace? allor Learco immola Che felice ei si pensa, e amor frall'are La tua vittima guidi.

TEMISTO

Al sol pensiero

Già si rallegra l'ira mia; si mova Incontro a Dirce.

SCENA II.

Io deludea Temisto; Si salvi il figlio. E lo potrò? m'estima Bene a dritto nemica, e su lui pende, Se a me non crede, inevitabil morte. Che fo? che spero? del materno aspetto Gli tolse il tempo la notizia antica. Ravvisarmi chi può! Deh quanto i mali M'affrettar la canizie, e sul mio volto Misera! gli anni suoi pose il dolore.

SCENA III.

Learco ed Ino.

LEARCO

Qui ancor l'iniqua! nè in mirarla io fremo Quanto vorrei!

INO

(Parla, o natura; è vana Ogni discolpa). LEARCO

Questi amplessi ai figli Serbi, o madre pietosa? alfin comprendo, Comprendo io si perchè tremò la mano, Che volgesti al mio seno; un ferro ascoso In me vibrar sperasti, e poi nell'opra Ti sentisti avvilir.

INO

(Come trionfa

Delle sventure suc!)

LEARCO

Ma sta fra l'are

Crudeltà si tranquilla? orror non senti Del gran delitto? E sollevar lo sguardo, Come una madre, in questa fronte ardisci?

ino

Ai piedi tuoi .....

LEARCO

Pentita!

INO

Il reo si pente.

LEARCO

Temisto amica, la pictà mendace, Il ferro, il loco, il tuo timor, non fanno Certo il delitto? se innocente sei, Ti difendi.

INO

Nol posso... entro il tuo core È la difesa mia. La man vi posa, Sventurato mortal; s'ei resta immoto, Che ti dirò?

LEARCO

Ma chi sei tu, crudele,

Che mi costringi a trapassar dall'ira Alla pietà? come abbracciar desio Te che svenar dovrei!

INO

Svenami; e tosto

Griderà la natura, e pien d'orrore Conoscerai d'essermi figlio.

LEARCO

Iniqua,

Tenti frodi novelle?

INO

Or via che tardi?
O mi credi, o m'uccidi; inerme io sono.
Nel petto ignudo del ferir la via
Ti mostrin l'orme del paterno acciaro;
Non mentisce chi muor.

LEARCO

Che fo?

INO

Punisci

Di Temisto l'amica, o in lei discopri Ino infelice.

LEARCO

E che mai brami?

INC

Aspetto

Amplessi o morte.

LEARCO

Oh ciel!

INO

Dubiti ancora

LEARCO ,

..... Più dubitar non so. Vieni al mio seno;

Ah ch'io del core al palpitar conosca La madre mia!

INO

M'abbraccia.

LEARCO

Oh madre!

INO

Oh figlio! -

.... Lasciami, oh Dio!.... Breve la gioia, e brevi Saranno i moti di soave affetto! Regna Temisto.... palpitar dobbiamo, Ma di terrore.... L'imeneo promesso Cela....

LEARCO

Che mai?

INO

La morte.

LEARCO

Ah, ch'io la bramo.

Qual mezzo è scelto a trucidarmi?

INO

Atroce

Più di Temisto.

LEARCO

E se per te degg'io

Vivere, o madre, non saranno i Numi In mia difesa?

INO

O figlio mio, che dici!

Brama svenarti.

LEARCO

E dove?

INO E TEMISTO

r.S

INO

In faccia ai Numi.

Vedi quel tempio?

LEARCO

E qual cagion sapca Trovar l'iniqua, ond'io là volga il piede?

Poichè il figlio d'Agave al Dio tebano
Turbò l'orgie tremende, e il Nume irato
Guidò le furie del materno braccio
Alla famosa pena, è legge in Tebe
Che mai prole di te non possa unirsi
Coi lacci d'imeneo, se pria di Bacco
Non s'inizia ai misteri. Or mentre inerme,
Supplice, coronato, innanzi all'ara
Tu piegherai la fronte, e di terrore
L'anima t'empierà la notte, il loco,
L' ineffabile arcano, ella del tempio
Fra i recessi a lei noti e fra le sante
Tenebre vien per trucidarti, armata
Vien di quel tirso, onde lo Dio guerriero
Seppe dell'Indo fulminar le fronti.

LEARCO

Tanta è l'audacia di quell'empia!

INO

E vuole

Ch'io profano ti gridi, e il grave eccesso Chiami del Dio vendetta; e si diffonde Pubblico grido che al mio sen volgevi Il sacrilego brando.

LEARCO

E non delusi

Le scellerate insidie, allor che a Dirce Negai la destra? INO

Ella si volge al ferro, Ove manchi l'inganno; e già coll'oro I soldati acquistò. La man venale, Pronta a ferire, un cenno solo aspetta, E promise all'iniqua ogni delitto.

LEARCO

E Atamante?

INO

Infelice! in lui che speri?
Nè re, nè padre, a mille affetti è preda.
Freme, piange, minaccia, i Numi irati
Di questo tempio a cui si volge e trema,
Misero invoca; or di Temisto anela
Spargere il sangue, or l'ombra mia paventa,
E te chiama piangendo; e poi che il pianto
Gli ha rasciutto il furor, pianto novello
Coll'attonita man trova sul ciglio.

LEARCO

E ben, si mora, ma col ferro in pugno, E non vittima oscura in mezzo all'are.

INO

Vivi, punisci la crudele; è certo Alla vendetta il mezzo.

> LEARCO Ed è?

> > INO

Tremendo,

Ma necessario.

LEARCO

Parla.

INO

Un giuramento

Argea chiese a Learco: ora alla madre Giura....

LEARCO

Che?

INO

D'obbedirle.

Oh Dio!

Tu tremi!

Va', torna a Dirce: amor, sospetti, ardire Trova fra le sue braccia; il ferro incerto Ella guidi al mio petto, e alfin ti spinga Al matricidio.

LEARCO

Ah d'obbedirti io giuro.

Di'.... che far deggio?

INO

All'imeneo vicino Fingi assentir: nel tempio abbia Temisto Dal braccio tuo la meritata morte.

LEARCO

Ecco Dirce!

INO

Giurasti.

SCENA IV.

Direce e detti.

DIRCE

Oh ciel, tu seco!

INO

Il tuo stupor m'offende: è norma un Dio

Ai nostri affetti: e s'ei ferir m'impone, Piena del Nume alzo lo sguardo al Cielo; Poi sull'ostia innocente il braccio armato Vibro senza pietà. Cieca mortale, Credi, obbedisci e trema.

DIRCE

I detti tuoi Son crudelmente arcani, e sol m'affida Materno amor.... se mio sarai, Temisto Già si placò.... che temi? Oh ciel! potresti Ingannarmi?

LEARCO

Che dici?

DIRCE

E vuoi che Dirce Learco inganni? or via decidi? Io deggio Te mio sposo chiamar?... guardami, parla....

LEARCO

Che mai dirò?

INO

Nel dubbio sen combatte Col dolore la gioia; e in questa reggia Vede sempre la madre.

DIRCE

Ah renda un Dio,

Renda la vita ad Ino, e qui presente Dica se m'odia.

INO

Del tremendo rito

L'ingombra alto pensier : meco del Nume I misteri vedrà.

DIRCE

Fra l'are inerme ....

Seco....

INO

La rassicura. Or di', Learco Teme d'Argea?

LEARCO

Non teme....

DIRCE

Ah perchè teco

Esser Dirce non può? dimmi, nel tempio Ti sovverrai di me?

LEARCO

Pur troppo!

E teco

A nuovo sole io troverò la madre? Pegno di fè porgi la destra.... E trema, Trema la destra, che davanti all'ara Farmi deve felice? e volgi altrove Gli occhi atterriti e piangi?

INO

Ah vanne, ingrato ....

Ino ricorda, ed avran pace alfine I tuoi rimorsi; del fatal mistero Occupa la tua mente, un Dio ti vede: Vanne... l'impresa è grande.

LEARCO

Io già ne tremo.

SCENA V.

DIRCE ed INO.

DIRCE

Quale arcano in quel pianto! oh quali auspicj Al vicino imenco! se un Dio pietoso Il tuo cuore mutò, parla, dilegua 1 miei timori omai; per me sospetto, Per me tutto è periglio. Il fortunato Giorno, che tanto sospirai, sarebbe Giorno d'orrore?

INO

A me romper si vieta La sacra notte che i misteri asconde; Misero chi nel tempio un Dio presente Oserà d'oltraggiar!

SCENA VI
Temisto e dette

Nel suo i luto

Ancor dura il superbo? ancor s'adira Contro i miei doni, ed al mio sangue unirsi Crede viltà?

INO

Vinse i dubbiosi affetti L'amor della tua figlia; e quando in Tebe Ombre maggiori stenderà la notte, Di quel Nume, cui servo, ai sacri riti S'inizierà Learco.

TEMISTO

Oh gioia! io sono Veramente felice. Or va, disponi Il mistico apparato: abbia Learco, Abbia la pace ch'io gli bramo. SCENA VII.

DIRCE e TEMISTO.

DIRCE

Io possa

Esser grata al tuo dono! oggi mi dai Vita novella.

TEMISTO

Ei t'è si caro?

DIRCE

O madre,

Che chiedi mai? La prima volta il core Palpitò per Learco, e i mali suoi Me lo fecer più caro; ah tu non sai, Quanto fra le sventure amor s'accresce.

TEMISTO

L'ami più che la madre?

DIRCE

E sposa, e figlia

Io v'amo entrambi con uguale affetto.

Da voi pende il mio fato, e pegno io sono

O di pace, o di morte: i vostri ferri
(Se durano gli sdegni) in questo petto
S'incontreranno: ma rammento invano
Le vostre gare antiche... il cor non s'apre
Alla speme, alla gioia? al nostro amore
Consentivi primiera.

TEMISTO

-Amarlo osasti

Quand'io l'odiava: egli per te derise Finor gli sdegni di regina offesa... Regina offesa, e inulta!

Ancor favelli

Di vendetta, e di sdegno?

TEMISTO

E sposa all'empio

Senza ch'io frema rimirar ti posso?

DIRCE

Empio! che dici?

TEMISTO

D'Atamante è figlio.

Lo scettro anela che calcar gli vedi Con fastoso disprezzo, e del mio sangue Sparger la via che lo conduce al trono, Punir la colpa, ed usurparne il frutto.

DIRCE

Tu con odio immortale il suo rifiuto Interpreti così; se brama il trono, Perchè l'aspetta? ucciderà la madre, Sposo alla figlia?

TEMISTO

E regnerà s'io vivo?

DIRCE

Oh nuova specie di vendetta! e puoi Offrir mie nozze a chi tu brami estinto? E pena io sono al tuo nemico? O madre, O m'abborri, o m'inganni... Oh ciel! d'Argea Ai detti incerti, di Learco al pianto, Al tuo furore, io non ho fibra in seno Che non mi tremi.

TEMISTO

E che paventi? ai Numi

Cara tu sei . . .

Ma\_come!

TEMISTO

E quale io tragga

Vita col re da mille furie oppresso,
Tu non vedi, infelice! ahi pianto uguale
Ed Erinni maggior dell'empio al fianco
Troveresti sul trono. Il Ciel benigno
Non lo consente.

DIRCE

Io son tradita! ah dove, Lo sposo mio dov'è? Chi lo minaccia!

Un Dio!

DIRCE

Che parli tu d'un Dio? che fece Per meritarne l'ira?

TEMISTO

E non s'offende Nei sacerdoti il Ciel? rivolse il brando Contro il seno d'Argea.

DIRCE

Ma, se placata

L'udii pur ora consigliar Learco Con sollecita cura, e avea sul volto Non odio intento a meditar vendetta, Ma dolce sdegno di pictosa madre Col caro figlio.

TEMISTO

L'ire sue donava Alla nostra amistà: ma può sottrarlo Allo sguardo dei Numi, alla vendetta Tremenda, incvitabile?

Pregarli

Io saprò sventurata, ed ogni altare Bagnerò del mio pianto; io tutto spero Dal mio dolor, che sempre un Dio perdona.

TEMISTO

Io mai.

DIRCE

Che dici!

TEMISTO

Io non perdono . . . oblio.

DIRCE

Se non ti plachi, ah mel predice il core, Tu mi darai la morte.

TEMISTO

A te la morte?

DIRCE

La morte sì, che se Learco io perdo, Viver non posso... Ai piedi tuoi mi vedi Supplice, disperata... Eccoti il seno... Feriscimi per lui. Madre, tu piangi! E felice io sarò?

TEMISTO

Queste ch'io verso,

Son le lacrime prime.

DIRCE

E sei cangiata?

TEMISTO

Io?... tu deliri: io non ho forza alcuna Sui tuoi destini: ne'misteri il Nume Le colpe dei mortali assolve, o danna; Tu la clemenza, o la giustizia aspetta.

E mi lasci così? concedi un solo, E forse ultimo amplesso, alla tua figlia.

EMISTO

Lasciami . . . tel comando . . . ah se più resto , Perdo la mia vendetta . . . io piansi!

## SCENA VIII.

DIRCE sola.

Ahi lassa,

E nulla ottenni! di Learco il petto Chi ferirà? la madre, il Nume, Argea . . . Stolta che cerco! l'imeneo funcsto Lo stringe al rito infame. O Dirce iniqua, L'uccidi tu . . . Ma penetrar non posso Fra l'are atroci ... un tenebroso orrore La reggia ingombra ... pendono sul tempio Ombre più dense . . . un'altra notte è questa, È notte eterna; e mi circonda, e preme. Chi mi rapisce! ove son'io! che veggo! Ardir . . . si vada . . . è chiuso il tempio . . . avanti Al sacro altare, o sposo mio, ti prostri, Sulla fronte hai le bende. O Dio crudele, Placati, gli perdona . . . Il sacro echeggia Inno di pace . . . ah no, gemiti ascolto, E gemiti di morte . . . ohimè! vaneggio . . . Tutto è silenzio . . . inusitata forza Io mi sento nel core; un'altra via M'insegna amor; che tardo? un Dio m'ispira.

-----

## ATTO QUINTO

## SCENA PRIMA

INO e LEAECO (1).

INO

Сне mi segui?... rimani... eccoti un ferro, Punisci l'empia.

LEARCO

Il prenderò; ma tutto Nelle viscere mie, tutto s'immerga.

INO

Ino vivrà, se muor Learco? Emenda
La viltà di Medonte, e questo petto
Con intrepida man ferisca il figlio.
Tronca il misero capo, e di Temisto
L'offri agli avidi sguardi, e lieto esclama:
È della madre; e se negasse fede
Al tuo delitto, il genitor si chiami,
Ravviserà la moglie: allor ti prostra
A'piè dell'empia, e col mio capo in alto,
Premio domanda il sospirato imene.

(1) Sul limitare del tempio.

LEARCO

L'anima mi trafiggi... oh quanto io t'ami Ancor, madre, non sai.

INO

Figlio, decidi:

Me svenar devi in questa orribil notte, O la madre di Dirce.

LEARCO

Oh Dio! qual nome

Tu mi rammenti! chiamala Temisto Se tu vuoi ch'io l'uccida.

INC

Alcun s'appressa:

O ti cela nel tempio, o qui mi svena.

SCENA II

INO ed ATAMANTE.

ATAMANTE

Che spero! ove m'aggiro! alfin ragione L'impero suo riprenda... oh se vivesse La sventurata! ah no, deliro... il figlio Mosse vane parole, e dell'antica Ambizion tremante il vil segreto Nel re sorprese. Ino è pur troppo estinta.

INO

Qual voce ascolto!

ATAMANTE

Altri qui veglia e geme

Come Atamante!

INO

Ove fuggir!

ATAMANTE

Chi volge

Fra l'orror della notte i passi incerti? Sarà forse Temisto!... E te, crudele, Il rimorso destò?

INO

Se vien Temisto . . . E s'egli al suono della nota voce

Mi riconosce . . .

ATAMANTE

Olà chi sei?... favella...

INO

Argea.

ATAMANTE

Che cerchi?

INO

A celebrar qui venni

I misteri del Nume.

ATAMANTE

Oh tu potessi

L'ombra placar della trafitta moglie! Al re di Tebe un sacrificio insegna Che i rimorsi addormenti, e possa al reo Rendere il sonno e la speranza.

INC

(Oh fosse

Davver pentito . . . osiamo ).

SCENA III.

TEMISTO, INO e detto.

TEMISTO

Argea ....

ATAMANTE

Temisto!

292

(È qui fra l'ombre una gran trama ordita, La preverrò coll'armi) (1).

TEMISTO

Andiam .... si lasci

deliri.... in mia difesa armato È'. S. guerrier, lunge il tebano, O mio: comincia di Temisto il regno. Ma gioia al cor non sento.... io veggo ognora Le lacrime di Dirce.... Essa Learco Ama davvero? ed è mia figlia? ah dimmi, Se del credulo volgo al par delusa L'infelice sarà. Sdegno dei Numi Crederà l'opra del mio braccio?... oh quanto Costa esser madre!... tu nol provi.

OZI

(Anch'io

Pur troppo!)

TEMISTO

Tu le annunzierai la morte
Del figlio d'Ino. A tanto amor perdona,
E con arte pietosa il suo dolore
Lungamente sospendi, e poi del Cielo
Spiega il poter per atterrirla, e reo
Le dipingi Learco e dagli Dei
Proscritto.... di' che non si piange un empio.

INO

Reo lo farò più che infelice.

TEMISTO

Andiamo.

Guidami tu.... ma il piè vacilla.... Argea, A che m'appoggio?

(1) Parte.

INO

Ad una tomba.

Oh! tomba

Di chi?

' INO

olargor 1

D'Agave.

TEMISTO

Di colei che uccise
La prole sua. Madre infelice! A questo
Nome mi scorre in ogni vena un gelo,
E l'ira mia divien terrore.... Io tardo
Ancor la mia vendetta?.... in questo tempio
Col ferro io cerco il mio nemico inerme.
Qui soltanto è Learco, e cieca notte
Come nel petto mio.

SCENA IV.

Ino sola.

Corri al tuo fato,
Io non son rea.... ma che! forse il mio figlio
È già vittima tua.... l'ignudo petto
Al tuo ferro appresenta! Amor crudele,
Tu gli disarmi il braccio, e al suo pensiero
Offri il dolor di Dirce.... o figlio ingrato,
Rammentati la madre.... Oh ciel, chi giunge!
Learco....

SCENA V.

INO e TEMISTO.

TEMISTO

Ei più non vive.

INO E TEMISTO

1()

INO Oh Dio! son morta. TEMISTO

Io fumo ancora del suo sangue. Appena Entro nel tempio che con lenti passi Alcun s'inoltra, corro, e il tirso vibro, Nè questa mano errò.... ma sento un grido Che mi piomba sul core: ahimè qual grido! Dalle sue labbra moribonde uscia Una parola sola; o madre, o madre!

Ahi! me chiamaya...

TEMISTO

A questo nome io fuggo. Oh Dio! che feci? qual terrore ignoto Occupa le mie membra? e perchè tremo? E questo tempio al mio nemico il sangue Rendea sì sacro ch' io versar nol deggia Senza orrore e pietade? e son Temisto? Dimmi, ingannata esser potrei?

Crudele,

Non t'ingannavi... è mio figlio. TEMISTO

Tuo figlio!

Ino tu sei? tu vivi? e l'odio mio Non ti conobbe? Io più non temo. Il figlio Tu mia vittima festi... oh sorte! uccisi, Learco, uccisi.... dubitar ne posso Se lo afferma la madre?

Esulta, iniqua,

Esulta, e sappi che del ferro istesso

Che a me tu davi, la sua destra armai Per trucidarti; ma l'amor di Dirce Lo fe' codardo, ed io....

TEMISTO

Tu ben rivivi:

Mancava, o Numi, per la mia vendetta Spettatrice la madre; il figlio estinto Rimira e poi morrai.

INO

Temer ti posso,

Se più madre non sono?

SCENA VI.

ATAMANTE e dette.

ATAMANTE

Olà, Tebani,

Seguite il re. Trovai fatal dimora Nel Tessalo ribelle. Un gran delitto Forse è compito. E tardi....

TEMISTO

Ahi vili!

ATAMANTE

Iniqua,

Qual frode ordisti?

TEMISTO

O vincitor, riprendi

Alfin costei, sì desiata e pianta.

ATAMANTE

Ino tu sei? vaneggio .... Oh ciel, che avvenne!

Non abbracciarla ancor; d'un altro amplesso Senta la gioia il padre.... entra nel tempio, E là vedrai com'io ti rendo il figlio. LEARCO

O Dirce, o Dirce (1).

INO

Λ questo petto almeno

Io stringerti potrò.... morte pietosa, Non t'affrettar.

## SCENA VII.

LEARCO che sostiene Dirce moribonda, e detti.

TEMISTO

Misera me, chi veggo?

DIRCE

La sposa tua sostieni... io questo nome Col mio sangue acquistai.

TEMISTO

Perfida donna,

È tua la colpa.

DIRCE

Ella è innocente; al tempio Mi condusse l'amor: per calle ignoto Vi penetrai.... nel cor fermata io m' era Di salvarlo o morire.... ah dove sei, Learco mio? più non ti veggo .... il volto Chi mi bagna di pianto!

TEMISTO

O figlia....

DIRCE

Amasti

Meno la figlia che la tua vendetta. Learco, io moro.

(1) Di dentro al tempio.

ATAMANTE

Infausto re! perdono,

Pietà sperar poss' io?

LEARCO

Qua ferma il guardo,

Contempla i frutti del tuo regno.... io seguo (1) Dirce.

INO

Tu prima ucciderai la madre: Deh, per lei vivi.

ATAMANTE

Or di costei la pena La mia possanza e i mici rimorsi attesti : L'empia fra l'armi all'ire mie scrbate.

TEMIST

Ch'io sopravviva all'onta mia? ch'io soffra Da te perdono o pena? in altro sangue Mostrati re; non da cotanta altezza Cadea Temisto in sì profondo abisso, Che lei punir deggia Atamante .... il ferro Vi mostrerà se fui del trono indegna.... Codardi, io moro e vi disprezzo (2).

LEARCO

O pura

Ostia d'amor, non ti profani il sangue D'empia regina! — Tu l'acciaro al figlio Negasti invano, o sventurata madre: Il dolor solo per morir mi basta.

- (1) Tenta uccidersi ed è ritenuto da Ino.
- (2) Cade presso Dirce che Learco ricopre col manto.

FINE DEL SECONDO ED ULTIMO VOLUME.







